# INTRODUZIONE **ALLA VOLGAR POESIA IN DUE PARTI DIVISA** DAL P...

Giambattista Bisso, Scipione Maffei





# INTRODUZIONE

# ALLA VOLGAR POESIA

IN DUE PARTI DIVISA

## DAL P. GIAMBATTISTA BISSO

PALERMITANO

PROFESSORE DI RETTORICA NEL COLLEGIO MASSIMO
DI PALERMO.

#### NUOVA EDIZIONE

Molto migliorata, ed accresciuta dall'Autore speciale mente di un nuovo Libro della Poesia Teatrale Antica e Moderna.

Si aggiunge in fine: 1. Una Lezione Arcadica del March. Scipione Maffei sopra i Poeti Italiani. 2. Un Ristretto d'Iconologia molto utile a' Giovanetti.





BASSANO 1815.

DALLA STAMPERIA GIUSEPPE REMONDINI E FIGLI. F. Ealgui Il 6 Bisso 1

GIBLIOTECA NAZ

4

# L'AUTORE

## A CHI LEGGE

Limetto nelle mani de' Giovanetti Italiani questa Introduzione pubblicata per loro la prima volta in Pa-Jermo l'anno 1749. Il fine, che mi prefissi, da che cominciai a stenderla, fu il condurre a poco a poco la mente de Principianti all'intelligenza della natura e perfezione della Poesia Italiana, e di tutti i suoi Metri particolari. Non conviene a me di decidere sulla felice esecuzione delle mie mire. Ho per altro ragione di chiamarmi molto contento della bontà del Pubblico costantemente palesatami nella serie delle cercate ristampe, che parte colla mia, parte coll' altrui assistenza furon prodotte; ed ora un'altra sensibile dimostrazione ne porge questa nuova edizione, alla quale sono stato sollecitato di consentire, ed attendere.

Obbligato ad accettare l'incarico niente ho trascurato per rendere que-

sta

sta Introduzione più corretta e compiuta. Era già scorso qualche minu-to abbaglio di lingua nella primiera stampa da me avvertito molto avan ti che lo dicesse chi pubblicò in Boma certe Regole, e Precetti della Volgar Poesia; benchè questi con tutta la sua protesta (ch'io mai non feci) di scrivere in purgato Toscano non vada esente da varie scorrezioni: così la voce provedibile a c. vIII. non è della lingua: a c. x11. l'io soddisfatto è appoggiato al sarebbero: più volte, come a c. 54. e 63. l'in fuori è premesso in vece d'esser posposto al suo caso ec. Non parlo delle locuzioni figurate esposte in questa Operetta, e credute inutili dal medesimo; essendo ben convenevole, che lo stesso libro, il qual si prefigge d'insinuare col genere poetice anche il linguaggio, ne debba som ministrare i mezzi più acconci, che singolarmente voglion ripetersi dalle Figure rettoriche. E questo sia det to meno per me, che pel Pubblico mio parziale, e pel rispettabile Autore della Storia Letteraria, la cu approvazione per questa Operetta po teteva ritrarre dalla debol censura il novello Scrittore.

Le mutazioni, e giunterelle fatte in questa ristampa, senza che io le additi, si fanno manifeste a chi vorrà confrontare questa edizione colle passate. Quel che ho creduto di perfezionare con maggiore studio è il Trattatino della Poesia Teatrale accomodandomi al commendabile gusto del tempo, che con miglior fortuna di prima cresce, ed estende l'onor de'Poeti, e delle Scene d'Italia. Questa premura mi ha fatto ricorrere ad altri Autori nuovamente appariti, e colle loro, e colle mie ulteriori riflessioni ho procurato di estendere questo Soggetto, sempre bensi col riguardo di parlare a giovani principianti.

Siccome poi l'edizione Lucchese fu arricchita per le cure del celebre Ab. Zaccheria d'un Ragionamento Arcadico dell'Immortal Maffei sopra i Poeti Italiani; così non ne ho voluto privar la presente. Mi è paruto ancora di renderlo più gradito coll'apporvi alcune Annotazioni del mio per la distinta intelligenza degli Autori nel medesimo enunciati, e per la cognizione di qualche altro Poeta de-

gno di avervi luogo.

Ho finalmente voluto aggiugner nel fine un breve Saggio d'Iconologia L'Iconologia promuove mirabilmente la vivacità delle idee: e nel personificare, per così dire, i vizi, e le Virtù, desta, e rettifica le immagini poetiche, senza le quali si potrà scrivere in versi, ma al ministero delle Muse non potrà certamente aspirarsi.

Confesso, che, non ostante la mia replicata attenzione, conterrà questo libro i suoi difetti, ma certamente men del passato. Gl'intendenti nol disapprovarono più imperfetto: dovrebbero riguardarlo adesso con maggiore indulgenza: ed io mi lusingo di riprodurre in miglior forma un libretto, che, indirizzando i nascenti Poeti, potrà essere occasione di eccitare nuovi talenti a coltivare, e far più bella e mirabile la Poesia Italiana.

# TAVOLA DE' POETI

Da' quali si sono tratti gli Esempj Antichi.

Angelo Poliziano
Bernardo Accolti
Buonaccorso da
Montemagno
Burchiello
Cino da Pistoja
Dante Alighieri
Dante da Majano
Fazio degli Uberti
Francesco Petrarca

Gasparo Visconti
B. Giacopone da Todi
Giovanni Dondi
Girolamo Benivieni
Lorenzo de' Medici
Luigi Pulci
Matteo M. Bojardo
Ugolino Ubaldini

# Del 1500.

Alessi Piccolomini
Angelo di Costanzo
Annibale Caro
Antonfr. Grazzini
Battista Guarini
Benedetto dell'Uya
Bernardino Rota
Bernardo Tasso
Camillo Scrofa
Cesare Caporali
Fabio Benvoglienti
Francesco Berni
Francesco Coppetta
Gabriello Chiabrera

Gabriello Fiamma
Galeazzo di Tarsia
Giammaria Cecchi
Gio. And. Auguillara
Gio. Ant. Carrafa
Gio. Bat. di Costanzo
Gio. Battista Strozzi
Gio. Giorgio Trissino
Gio. Guidiccioni
Giovanni della Casa
Jacopo Sannazzaro
Lodovico Ariosto
Luigi Alamanni
Mi-

Michelangelo Buonarroti Niccolò Franco Pietro Bembo Torquato Tasso Tullia d' Aragona

# Del 1600., e 1700.

Abate Regnier Desmarais
Aldeano, o sia Niccola Villani
Alessandro Tassoni
Antonio Malatesti
Antonio M. Salvini
Antonio Tommasi
Benedetto Menzini
Ferdinando Passerini
Francesco Balducci
Francesco M. della
Volpe

Francesco Redi
Gio. Battita Lalli
Gio. Mario Crescimbeni
Guseppe Ercolani
Jacopo Antonio Bassani
Lorenzo Magalotti
Paolo Rolli
Perlone Zipoli; o sia
Lorenzo Lippi
Pietro Metastasio
Virginio Cesarini

#### INTRODUZIONE

# ALLA VOLGAR POESIA

IN DUE PARTI DIVISA

#### PARTE PRIMA

Della Poesia Italiana in generale.

In cinque Capi divideremo la prima Parte di questa Operetta. Nel primo tratteremo brevemente dell' Accento Italiano: Nel secondo definiremo il Verso Italiano, dimostrandone le varie sorti, con le loro dimensioni. Parleremo nel terzo intorno alla Rima. Nel quarto intorno alle Licenze Poetiche. Finalmente nel quinto Capo discorreremo un popiù di proposito della Frase Poetica Italiana.

#### CAPO PRIMO.

#### Dell'Accento Italiano.

Perchè tutto il bello esteriore del verso italiano dipende principalmente dalla giusta collocazion degli Accenti, come il verso latino dalla quantità delle sillabe; ho stimato prima d'ogn'altro dare al Principiante qualche breve notizia intorno all'Accento Italiano.

Or dunque Accento, comunemente preso, al tro non è, che una certa posa, che la voce fa sopra una sillaba tra le altre della parola. Preso però propriamente vien descritto:

Diagradia Google

Un'alterazione, o portatura di voce, per cui in proferire una sillaba, o s' alza questa, o s'abbassa, o s'alza insieme, e s'abbassa, secondo che la pronunzia richiede. Quindi tre sorti di Accenti riconoscevansi da Latini, e da' Greci: Acuto, Grave, e Circonflesso, o Ripiegato. L'Acuto assottigliava, ed alzava il suon della sillaba: il Grave lo deprimeva, e l'abbassava: e'l Ripiegato faceva nel tempo medesimo l'uno, e l'altro effetto. Oltre all'Accento avevano gli antichi Greci, e Latini la Ouantità della sillaba, cioè il Tempo lungo, e il Tempo breve. Il primo consisteva in una tardita, per cui nel pronunziare la sillaba ci si spendeva un tempo doppio del breve, e però appellavasi sillaba lunga. secondó consisteva in una celerità, con cui pronunziavasi la sillaba, che però si chiamava sillaba breve. Donde ne siegue, che l'Accento, e la Quantità della sillaba eran due cose tra loro distinte; importando l'uno altezza, o bassezza di suono; l'altra tardità, o affrettamento di tempo.

Ma siccome per le incursioni de' Vandali, e de' Goti rimase corrotto l'idioma latino, e si perdette la notizia, o l'uso vero delle Quantità, e degli Accenti; così la nostra favella Italiana, che dalla Latina riconosce o le leggi, o il nascimento, non conosce più ora sensibilmente quella distinzione di Accento, e di Quantità di sillaba; anzi confondendo queste due cose, fa, che l'accento acuto, e la sillaba lunga presso di noi sia tutt' uno; e tutt' uno ancora sia l'accento grave, e la sillaba breve. Per esempio in questa parola Favore la sola sillaba vo è acutamente accentata, ed è insieme lunga; le altre due sillabe fa, e re restano con l'accento grave,

e passano per brevi. E la ragione si è, perchè in quella sola sillaba vo si alza il suono della voce, pronunziandola; non già nelle altre

due, le quali si proferiscono depresse.

Non così va la cosa nelle parole latine, le quali possono aver l'accento acuto ancor sopra quella sillaba, ch'è breve: come si può scorgere in questa parola latina Favor, in cui l'accento acuto s'intende da tutti essere sopra la sillaba, fa, perchè in pronunziandola, s'alza il suon della voce, eppure la stessa sillaba Fa è di natura sua breve. Così in questo vocabolo Dominus la sillaba Do è breve, ed è insieme acutamente accentata.

ve, ed è insieme acutamente accentata.

L'Accento così spiegato in qualunque parola Italiana (sia pure di quante sillabe si vuole) non ha luogo, se non solamente in una
tra le altre sillabe, cioè o sull'ultima, come
Andò, Amerò ec. e queste diconsi parole
tronche: o sulla penultima, come Onòre, Amòre, Virtuòso, ec. queste si chiamano parole piane: o sull'antepenultima, come Amano, Pòvero ec. e chiamansi parole sdrucciole. Possono ancora le parole Italiane aver l'.
accento sulla quartultima, come Sèminano; sulla quintultima, come Rammàricanosi; e sulla sestultima, come Pòrgamivisene.

Ma tali parole troppo sdrucciole, e troppo lunghe di foggia simile a queste ultime tre, mal si accomodano al verso italiano, e per lo più si sfuggono come dure ancor nella prosa.

#### CAPO SECONDO.

Si definisce il Verso Italiano, e se ne dimostrano le varie specie con le loro dimensioni.

## S. I. Si definisce il Verso Italiano.

Il Verso Italiano può ben definirsi con l'Andrucci (Poes. Ital. lib. 1. cap. 2.) Un accozzamento di sillabe con accenti a certi determinati luoghi collocati, la misura del quale sia agevolmente osservabile; ritrovato per dilettare l'udito, e per ajutar la memoria.

Dicesi un accozzamento di sillabe, perchè le sillabe sole universalmente da i Poeti Italiani contansi nel verso, e non i piedi, come già da Greci, e da Latini si costumava, checchè ne dicano in contrario il Trissino, e il Mazzoni presso al medesimo An-

drucci al luogo sopraccitato.

Dicesi con accenti a certi determinati luoghi collocati, perchè, non solamente nel numero delle sillabe; ma negli accenti ancora ben collocati consiste il verso italiano; on-

de chi dicesse:

Canto il Capitano, e l'armi pietose benche mettesse la giusta quantità delle sillabe, che aver debbe il verso endecasillabo; non farcbbe però un verso; ma un pezzetto di prosa, e ciò solamente, perchè gli accenti non hanno la loro sede determinata, dalla quale dipende quell'armonia, ch'è l'anima d' ogni verso.

Dicosi, che la misura ne sia agevolmente osservabile, perche altrimenti non potrebbe distinguersi il verso dalla prosa, la quale per esser commendabile richiede le voci accoppiate in guisa, che l'arte vi si nasconda, e la soavità del numero vi paja esser venuta, come vuole il Cardinal Pallavicino, Art. dello stil. non industriosamente chiamata; ma naturalmente congiunta con le parole significatrici di quel concetto: laddove la lunghezza del verso non si può stender più oltre di quello, a cui senza fatica arrivar possa l'osservazione nel nostro orecchio; altrimenti non potrebbe nè dilettar l'udito, nè ajutar la memoria, che sono i due fini, onde fu ritrovato il verso, come si è detto di comun parere de' Savi nel restante dell'accennata Definizione. Non diletterebbe l'udito; perchè, non essendo osservabile una tal misura, neppur sarebbe osservabile quell' armonia, ch' ella in se contiene. Non aiuterebbe la memoria: perchè non così agevolmente s'imprimono alla mente le udite parole, che si stendono senza misura, e senza legge; laddove le regolate misure delle sillabe, e le determinate pause degli accenti servono come di tanti segni alla fantasia per risvegliare la ricordanza.

Resta ora a dimostrare, qual sia quel termine, oltre al quale stendendosi la quantità delle sillabe, non ne rimanga facilmente osservabile la misura determinata: che vale a dire; di quante sillabe costar dee il Verso Italiano, e dove mai debbonsi collocare gli accenti, per non confondersi con la Prosa. Per dimostrare ciò con più distinzione, e chiarezza, prenderemo a discorrere ne' seguenti Paragrafi delle varie sorti de' versi italiani, e delle loro dimensioni; e resterà così stabilita quella misura, e quei confini, deu-

tro a' quali dee contenersi ogni sorta di Verso Italiano.

# S. II. Del Verso Endecasillabo, e sua dimensione.

Il Verso Endecasillabo, come quello, che compisce l'intera, ed ultima misura di undici sillabe assegnata al verso italiano; dicesi con altro nome Verso maggiore, e intero, a differenza degli altri, che diconsi minori e mozzi, i quali, come se ne fosse loro troncata una porzione, non vengono a compiere l'anzidetta misura: oltre a ciò il Verso Endecasillabo, come ancora ogni altra sorta di Verso Italiano, si divide in piano, tronco, e sarucciolo. Il verso piano è quello, che ha l'accento sulla penultima sillabas. e si dice piano, perchè pianamente finisce la sua parola. Il verso sdrucciolo è quello, che ha l'accento sull'antepenultima, e si appella così, perchè l'estrema parola si termina precipitosamente, e quasi sdrucciola giù dalla lingua. Il verso tronco finalmente è quello, che ha l'accento sull'ultima: sono così detti questi versi, per essere loro troncata una sillaba in fine rispettivamente al verso piano. Dico rispettivamente al verso piano, perchè lo sarucciolo, e'l tronco non si considerano, che in riguardo al piano; di modo che un verso di dieci sillabe accentato sull' ultima non s'appartiene al genere de versi de casillabi, ma al genere degli endecasillabi; perchè altro non è, che uno intero troncato dell'ultima sillaba. Così uno sarucciolo di undici sillabe non s'appartiene agli Endecasillabi, ma sarà decasillabo; perchè altro non è, che un decasillabo piano accresciuto

in fine d'una sillaba breve. Così questi tre versi tutti appartengono all' Endecasillabo.

Tronco.

Poscia tra esse un lume si schiari. Dante.

Che un bel morir tutta la vita onora. Petr. Sdrucciolo.

Che non è in somma Amor, se non insania? Ar. Or sebbene una tal divisione in piano, tronco, e sdrucciolo convenga a qualunque spezie di verso; s'intende però sempre escluso il verso di due sillabe, il quale, benchè possa essere sdrucciolò, tuttavolta non potrà esser tronco: dacchè, volendosi troncare, resterebbe d'una sillaba sola, e per conseguenza (checchè ne dica lo Stigliani) più non sarebbe numero armonico.

Ma passiamo alla dimensione del Verso Endecasillabo. Tre dimensioni io trovo, che può aver questo Verso; due volgari, e comuni, e dagli Autori universalmente insegnate; la terza poco usata, e da molti non osservata. La prima dimensione è, quando tal Verso ha l'accento sulla sesta sillaba, oltre alla decima che deve essere sempre necessariamente accentata. Apportiamone per esempio questo verso del Petrarca.

Passa la Nave mia colma d'obblio. Or, perchè si conosca la necessità di questo accento sulla sesta sillaba, traspongasi una sola paroletta, e leggasi in quella guisa:

Passa la mia Nave colma d'obblio.

Ecco che quantunque questo accoppiamento di parole sia d'undici sillabe, ed accentato nella penultima; pure non ha nè suono, nè odore alcuno di verso, nè distinguesi dalla prosa: convien dunque dire, che con la trasposizione di quella voce, qualche cosa gli s

è tolta, che di necessità esso voleva per esser verso; e questa appunto è l'accento, che avea nella sesta sillaba mia. Adunque perche un accoppiamento di undici sillabe sia verso bisogna, che oltre alla penultima, abbia ancora la sesta sillaba accentata.

La seconda dimensione è, quando il suddetto numero di sillabe abbia, oltre alla penultima, la quarta ancora, e l'ottava insieme accentata, sia per esempio questo ver-

so del Petrarca:

Voi, che ascoltate in rime sparse il suono. Or si levi l'accento dalla quarta, e si dia al-

la quinta sillaba, e si legga così:

Voi, che in rime sparse ascoltate il suono. Qui ancora si vede chiaramente, non esservi in questo corpo d'undici sillabe con la penultima accentata armonia alcuna di verso, e ciò non per altro, se non perchè si sono tolti da'loro luoghi gli accenti, anzi il solo accento della quarta s'è rimosso. Dunque, perchè sia verso, sarà necessario, che abbia l'accento sulla quarta insieme, e l'ottava sillaba.

La terza dimensione meno frequente è, quando l' Endecasillabo, oltre alla decima, avrà la quarta, e la settima sillaba accentata con questa condizione, che vi sia la cesura dopo la quarta, e dopo la settima di modoche nella quinta sillaba, e nell'ottava si terminino le parole, benchè talvolta siasi trascurata una tal condizione. Questa terza dimensione trovasi usata dagli Antichi, come dal Dante, e dal Petrarca. Eccone alcuni esempi di Dante.

Che morte tanta n' avesse disfatta. Termine fisso d' eterno consiglio. Eccone alcuni altri del Petrarca.

Che

Che per mia morte, ed al caldo, ed al gelo. Se la mia vita da l'aspro tormento.

Una tal foggia di verso della terza dimensione è molto conforme al modo, o al canto Siciliano, onde dalla nostra Sicilia potè esser venuto agl' Italiani, e suol chiamarsi dall' Andrucci dimensione Siciliana: s'appartiene finalmente una tal dimensione alla Musica detta Ipofrigia, cioè ad una Musica strepitosa, e sonora; e però è più propria de' Ditirambi, che d'altra spezie di componimenti. Eccone gli esempj cavati dal Bacco in Toscana del Redi.

Ma se la terra comincia a tremare, E traballando minaccia disastri, Lascio la terra, mi salvo nel mare,

#### §. III. Dimensione del Verso Decasillabo.

Il verso Decasillabo aver può due dimensioni: giusta la prima vuole l'accento sulla terza, e la sesta, oltre alla penultima sillaba; e così in orni terza sillaba riceve l'accento; ciò, che fa una proporzione non meno armoniosa, che bella; eccone gli esempi tratti dal Ditirambo di Redi:

Ben è folle chi spera ricevere Senza nevi nel bere un contento. Giusta la seconda dimensione meno frequente, ma che ha nondimeno la sua grazia, vuole, oltre alla penultima, l'accento nella quarta, e nella settima. Eccone l'esempio cavato

dal Ditirambo dell' Accademico Aldeano.

Ecco che'l Cielo la Terra impregna,

Che fiori, e frondi concepe, e figlia.

67

Tre sono le dimensioni del Novenario: riceve in primo luogo l'accento sulla terza, e quinta, oltre alla penultima: come ne seguenti versi di Cino da Pistoja osservar potremo.

Che s' accorse, ch' era partita,

Chi mi porse quella ferita. In secondo luogo può ammettere la terza, e la sesta sillaba accentate, oltre alla penultima, come:

Quel rubino, ch'è il mio tesoro. Redi Della Terra tappeti vivi. Aldeano Finalmente può avere l'accento sulla quarta, e l'ottava così:

A duro stral di ria ventura;

Misero me son posto segno.

Questa terza dimensione, come vuole l'Andrucci, non viene usata, che dal solo Chiabrera, di cui sono i versi or ora citati. Loreto Mattei riconosce un'altra dimensione del Novenario, cioè coll'accento nella seconda, e quinta sillaba, come:

Di perle il tremulo gelo. Ma non trovandosene di simil fatta presso gli Autori, se ne rilascia l'uso a Loreto Mattei.

# S. V. Del Verso Ottonario.

Questo Verso, oltre alla penultima sillaba, esige anche di necessità l'accento sulla terza: eccone l'esempio del Redi; Non fia già; che il Cioccolatte V'adoprassi, overo il Tè: Medicine così fate Non faran giammai per me. Beverei prima il veleno, Che un bicchier, che fosse pieno

Dell'amaro, e rio Caffè.

Un'altra dimensione addotta dal medesimo Mattei, che porta l'accento sulla seconda sillaba, non trovasi praticata, e non ha, che poca, o niuna diversità dalla prosa; solamente si trovano i seguenti versi del Rospigliosi addotti dal Mattei;

D'abisso le forze abbatte Pugnando suo vivo zelo; E s'ella combatte al Cielo, Il Cielo per lei combatte.

# S. VI. Del Verso Settenario.

Il Verso Settenario il più usato dopo l' Endecasillabo, è di troppo facile contentatură, restando soddisfatto della sola penultima accentata, secondo la regola generale; se poi altri accenti gli si diano, pochissimo a lui ne cale: eccone gli esempi del Petrarca:

Vergine unica, e sola; Vergine dolce, e pia; Vergine gloriosa.

Più armonioso riuscirà un tal verso, se avrà l'accento sulla quarta, e sulla sesta, come :

Qual fior cadea su'l lembo, Qual sulle trecce bionde ec.

# S. VII. Del Verso Senario.

Il Verso Senario, oltre alla penultima, dimanda l'accento sulla seconda sillaba: eccone l'esempio cavato dal Redi.

. . . . de' Gelsomini Non faccio bevande : Ma tesso ghirlande

54

Su questi miei Crini.
Una nuova dimensione introduce di questo verso Loreto Mattei, nella quale da a questo verso la terza sillaba accentata, come veder si può in questi da lui composti:

E ragion, che lagnisi, Ch'ogni cor languisca,

Se virtù non ha.

Ma il dottissimo Andrucci scommetterebbe, dice i suoi pannicelli, che il miglior orecchio del mondo non intenderebbe mai questi esser versi.

# S. VIII. Del Verso Quinario.

Il Verso Quinario, oltre alla quarta, prende l'accento sulla prima sillaba, per esempio.

Togliti al sonno,
Tirsi del sorgi. Chiabrera
Talvolta però in cambio della prima, gli si
è dato l'accento alla seconda, o alla terza.
Talvolta ancora si è contentato della sola penultima accentata, come in questi versetti
del Chiabrera potrassi scorgere.

Apertamente, Eternamente,

S. IX. Del Verso Quadrisillabo, Trissillabo, e Dissillabo.

I Versi Quadrisillabi, Trissillabi, e Dissillabi, perchè di assai corta statura, altro accento non richieggono, che quello, che loro conviene per la regola generale sulla penultima: ecco l'esempio del Quadrisillabo in questa stanza del Chiabrera.

Vaga luce Non riluce Su nel Cielo in alcun segno, Che al mio canto Tanto e quanto

Non si turbi di disdegno.

De' versi Trissillabo, e Dissillabo basteranno gli esempli, che or ora ne recheremo. Da quanto abbiam detto in questo Capo riman conchiuso, dieci esser le spezie de' Versi Italiani: Endecasillabo, Decasillabo, Novenario, Ottonario, Settenario, Senario, Quinario, Quadrisillabo, Trissillabo, e Dissillabo. Queste dieci spezie poi divise per le subalterne di tronco, piano, e sdrucciolo, vrebbono adeguare il numero di trenta; ma perchè, come si è detto, il Dissillabo non è capace d'esser tronco, ma solamente d'esser piano, e sarucciolo; convien conchiudere, che a ventinove sole si riducono le maniere, o le spezie del Verso Italiano: eccone, per compimento di questo Capo di ciascuna spezie gli esempj cavati, o dall' Aldeano, o dal Chiabrera, o dal Redi.

Del Dissillabo.

1. Lasso? Piano 2. Pensaci. Del Trissillabo.

3. Chi sa? Tronco
4. Su vieni: Piano
5. Risveoliati. Sdrucciolo

5. Risvegliati . Sdrucci Del Quadrisillabo .

6. Io men vo.

7. Frena l'Ira.

8. I di volano.

Del Quinario.

9. Porgilo a me.

10. Ecco la luce.

11. Ah non ti perdere.

Del



#### Del Senario .

12. Usate pieta .

13. Vedete ch' io moro.

14. Da qui tu quel Calice.
Del Settenario.

15. Che vino è quel colà.

16. O me troppo beato!

17. O liquor dolce, e amabile!

Dell' Ottonario.

18. Viva Bacco il nostro Re.

19. Furor , Bacco , or' io ti chieggio.

20. L'acqua agghiaccia i corpi, e gli animi.
Del Novenario.

21. Certo che vinto a morte andrò.

22. Quel rubino, ch' è il mio tesoro.

23. Vedi vedi come sen fuggono.

Del Decasillabo.

24. Contra morte non val fresca età.

25. Nostre voglie sol Dio fa beate.

26. I buon vini son quelli, che acquetano.

Dell' Endecasillabo.

27. Monte Pulciano d'ogni vino è il Re.

28. Vino vino a ciascun bever bisogna. 29. Celebri l'acqua, e se la bea pur Pindaro.

#### CAPO TERZO.

#### Della Rima .

Divideremo per maggior chiarezza questo Capo in tre Paragrafi: Nel primo dimostreremo, che cosa sia la Rima: Nel secondo daremo alcuni avvertimenti intorno all' uso di essa: Nel terzo finalmente mostreremo le Fonti, onde cavar si possa la Rima.

#### S. I. Si dimostra che cosa sia Rima.

Sotto nome di Rima usata nel numero del più, potrassi da noi intendere qualunque poetico componimento: onde sogliam dire le Rime del Petrarca, del Bembo, del Tasso ec. ma sotto questo significato non vien qui da noi considerata.

Oui dunque la Rima, se ne consideriamo il vocabolo, è l'istesso che Rithmos greco, che importa numero: se ne consideriamo il significato, corrisponde a quella figura, che da Latini appellasi Similiter desinens, da Greci Homeoteleuton, e fu inventata da'nostri Siciliani, come afferma il Petrarca nel Prologo delle sue Pistole famigliari (a). Or in questa significazione possiam definirla Una conforme desinenza di due parole cagionatasi ogni volta che, cominciando dall' ultima vocale della sillaba accentata inclusivamente, le lettere tutte delle altre sillabe, sieno vocali, sieno consonanti, che le finiscono, vengono ad essere in ciascuna le medesime: per esempio, questa voce Perdono, se viene dal verbo Perdere, non rimera con Ragiono: perche avendo quella l'accento sull'antepenultima, e questa sulla penultima, le lettere dopo l'ultima vocale accentata non son le medesime; perchè l'ultima vocale della sillaba, in cui è l'accento di Perdono dal verbo Perdere, è la vocale E della sillaba per, e l'ultima vocale della sillaba, in cui è l'accento di Rugiono, e la O della sillaba, gio; ne questi finimenti delle suddette parole er-

<sup>(2)</sup> V. Le giunte del Castelvetro al lib. 1. delle Pros

dono, e ono costano delle medesime lettere sì vocali, come consonanti: al contrario però se la voce *Perdono* venisse da *Perdonare*, farebbe consonanza con *Ragiono*; perchè le lettere dopo l'ultima vocale accentata, che è l'O, sono le medesime in amendue le pa-

role, cioè O, N, O.

Da questa definizione manifestamente si deduce, che affinche due voci faccian tra loro consonanza, convien, che abbian gli accenti sulle medesime sillabe di numero, o amendue sull'ultima, se il verso è Tronco, o amendue sulla penultima, se sia Piano, o amendue sull'antipenultima, se sia Sdrucciolo; così Verità rima bene con povertà, figlio con giglio, impossibile con invisibile,

#### S. II. Avvertimenti intorno alla Rima.

Primieramente bisogna qui avvertire, che quando l'ultima vocale accentata d'una voce è semplice, e l'altra dell'altra voce è dittongo, possono concordar tra loro: Così rimano bene Suono, e Ragiono, vuole, mole, ec., e la ragione si è, perchè il dittongo in queste, e simili voci non rende suono diverso dalla vocale schietta corrispondente. Onde per la ragione opposta non accordan bene tra loro Laude, Crude; perchè fa un suono diverso all'orecchio il dittongo Au dalla vocale U.

In secondo luogo accordano ancora bene due parole, delle quali una abbia la desinenza in i semplice, e l'altra in j doppia: come Luigi, e Prodigj, Duri, e Tugurjec. Si permette ancora talvolta il far rimare la z dura, ed aspra, con la z dolce, e rimessa: come Orzo, e Sforzo: ma sarebbe assai più lodevole lo sfuggire una tal cosa, che finalmente altro

non

non è, che una licenza, e benchè autenticata dall'uso possiam però dirla con più ragione un abuso.

In terzo luogo le parole, le quali formano le rime, convien che sieno diverse: con ciò però non si vieta l'usar due parole, le quali quantunque siano le medesime nelle sillabe. sono però diverse nel significato. Così possono accordarsi bene nella rima Canto, verbo, e Canto nome: Parte come luogo, e Parte come terza persona del verbo Partire, e simili. Come chiaramente si scorge in quel Sonetto del Petrarca. Quand' io son tutto volto in quella parte, dove per ambo i quadernari si serve della rima Parte comechè in diversa significazione. Non nego però, che alcuna volta si è usata dagli Autori la ripetizione delle voci medesime, in quanto alle sillabe, e in quanto al significato: ma l'hanno usata con garbo, e per qualche ragionevol motivo: ne quali casi possono esser con giudizio imitati. Così Dante Par. 12. replicò per rispetto la voce Cristo tre volte per la medesima rima;

Si come dell'Agricola, che Cristo Elesse all' Orto suo per ajutarlo.

Ben parve messo, e famigliar di Cristo, Che il primo amor, che in lui fu manifesto

E Gio. Andrea dell' Anguillara Traduttore singolarissimo delle Metamorfosi d'Ovidio, per esprimere con più evidenza il Caos, raggruppo mirabilmente, e confuse le parole, Cielo, Fuoco, Terra, Mare in tutta un'ottava, ch'è la seguente:

Pria che'l Ciel fosse, il Mar, la Terra, il Foco Era il foco, la Terra, il Cielo, e'l Mare: Ma'l Mar rendeva il Ciel, la Terra, il Foco

A 3 De-

Deforme il Foco, il Ciel, la Terra, e'l Mare, Ch' ivi era e Terra, e Cielo, e Mare, e Foco Dov' era e Cielo, e Terra, e Foco, e Mare La Terra, il Foco, e'l Mar era nel Cielo Nel Mar, nel Foco, e nella Terra il Cielo.

Tale ancora è quel Sonetto del Berni.

Ser Cecco non può star senza la Corte,

Nè la Corte può star senza Ser Cecco;

E Ser Cecco ha bisogno della Corte,

E la Corte ha bisogno di Ser Cecco.

Chi vuol saper, che cosa sia Ser Cecco,

Pensi e contempli che cora à la Cort.

Pensi, e contempli, che cosa è la Corte: Questo Ser Cecco somiglia la Corte, È questa Corte somiglia Ser Cecco.

E tanto tempo vivera la Corte; Quanto sarà la vita di Ser Cecco, Perch'è tutt' uno Ser Cecco, e la Corte: Quand' un riscontra per la via Ser Cecco, Pensi di riscontrare anche la Corte, Perch' ambedue son la Corte, e Ser Cecco,

Dio ci guardi Ser Cecco; Che se muor per disgrazia della Corte, E' rovinato Ser Gecco, e la Corte.

Ma dappoi la sua morte Avrassi almen questa consolazione, Che nel suo luogo rimarrà (a) Trifone

Siccome poi alcune voci equivoche di lor natura possono adoperarsi nel rimare; così altre voci equivoche di significazione, benchè alquanto nella figura diverse, fuggir si debbono, e sarebbe viziosa in questo caso la rima; così non farei rimare in nessun conto queste due parole dianzi, ed innanzi: benchè usate a rimare dall'Ariosto. Molto meno dovete arrischiarvi a far rimare fra loro alcune voci, che hanno le medesime lettere, ma

<sup>(</sup>a) Trifon Benzio Nipote. di M. Cecco.

il suon diverso, come Grandezza, e Battezza, e simili, come di sopra abbiamo accennato, e potrete chiarirvene, se col vostro

orecchio medesimo vi consiglierete.

Universalmente parlando, quelle rime sono le più pregevoli, e allora portan maggior diletto, quando non pajon a bello studio ricercate, ma sembra, che avendo scelte l'Autore quelle parole, ch'erano più acconce al significato, ne sia uscita come a caso la corrispondenza del suono. Quindi poco lodevoli riescono le rime terminate in Ava, Eva, Iva, Amo, Ate, Ite, Are, Ando, Endo, ec. cavate dalle consuete desinenze dei verbi; perchè queste non a caso, ma consigliatamente dai formatori della lingua furono costituite di suono simile nella cadenza; onde non ci par maraviglia, che da loro si possa trarre espression di concerto con cadenza di suono corrispondente. Per la ragione medesima bisogna schivare la rima cavata o dalle terminazioni degli Avverbj in Ente, come Similmente, Altramente ec. o da i nomi diminutivi, o di vezzo terminati in Etto, come Giovanetto, Vezzosetto ec. in Ino come Cagnuolino, Figliuolino, in Uccio, come Vaguccio, Belluccio in Uzzo come Vermigliuzzo, Occhiuzzo: o dagli accrescitivi in One con tutte le voci di questa desinenza, quali sono Nazione, Orazione; o dai peggiorativi in Accio, come Dottoraccio, Omaccio: o dalle voci in Ore, come Fiore, Dolore. In somma tutte quelle parole, che han facile consonanza con altre molte, rendono poco lodevole la rima, e per lo contrario allora è più dilettevole, come vuole il Pallavicino art. dello stile cap. 19. quando è cavata non solamente dai vocaboli; che a puro caso nella forformazion del linguaggio abbian sortita la desinenza uniforme, ma quando è cavata dai nomi propri, o da altre parole si necessarie, e sì opportune, che cessi il sospetto, essersi adoperate quelle parole a solo fine di trarne fuori la rima. In somma qui sono fondate quelle famose lodi;

Ars, que non sapit artem.

L'arte che tutto fa, nulla si scuopre.

Procuri finalmente il componitore, che le voci, onde vuole egli far consonanza, sieno graziose, e corte, e sonore, e per quanto comporta lo stile, e la materia, che ha per le mani, sieno ancora voci usate da buoni Autori, non solo nel verso, ma nelle rime; perchè in tal caso saranno poetiche bensì, ma non acconce a rimare.

Tanto basti aver detto intorno alla scelta della Rima, ma sia detto sempre col riguardo a quella dura necessità, che seco porta il rimare: e però come la rima non si vuol trarre triviale, e da dozzina; così nè meno sia sì difficile, e straordinaria, che vi sforzi, mal grado vostro, a cercar parole barbare, ed inusitate, che bruttamente sformino i vostri componimenti.

# §.III. Si dim ostrano i fonti, onde cavar si possono le Rime.

Benchè da' Rimari compilati dal Falco, dal Ruscelli, dallo Stigliani, e dal Nisieli potrete cavare un'abbondante copia di parole, che accordino tra di loro nella Rima; tuttavolta per la poca cognizione, che alcuni di questi Autori ebbero della pulita, e moderna Ortografia Italiana, potrebbono tai Rimari esser cagione di qualche abbaglio a' principianti po-

co esperti della toscana favella: e però siccome bisogna averli sempre alle mani; così bisogna aver notizia della giusta maniera, con la quale scriver si devono le parole, per non essere ingannato da i Rimarj. Una tal notizia potra acquistarsi con la frequente lettura de' buoni, e moderni Scrittori, e molto più col-consiglio del nuovo Vocabolario della Crusca, o per lo meno dell' Ortografia moderna del Facciolati.

Che se pronto non vi trovaste il Rimario, protrete servirvi di questa regola: Prendete la vocale della parola, dov'è l'accento, con tutto il resto delle lettere, ed andatele girando per le consonanti dell'Alfabeto, e mettendovi avanti ogni consonante, proverete, che da ciò vi sara suggerita qualche altra parola della medesima rima: vogliam per esempio trovar una parola, che rimi con Benda; prendete quell'Enda, e portatelo dopo le altra consonanti; vedrete, che posto dopo la C vi suggerisce queste parole: Accenda, Ascenda, Scenda; dopo la F Difenda: dopo la L, Rispienda; dopo la P. Dipenda, Appenda; dopo la R. Prenda ec., e così nelle altre desinenze.

Altri fonti potrei scoprirvi, ove rintracciar potreste le vostre rime: ma perche questi si riducono ad Alterazione, a Mutazione, ed Addizione di parole, o di sillabe; ci tornera più acconcio il discorrerne nel Capo seguente, dove faremo parola delle Licenze Poetiche.

#### CAPOQUARTO

#### Delle Licenze Poetiche.

Lutte le licenze, che si son prese i Poeti Italiani, si posson ridurre a tre spezie; cioè a licenze intorno agli Accenti, licenze intorno alle Sillabe, e licenze intorno alla Rima. Quindi divideremo questo Capo in altrettanti Paragrafi.

# §. 1. Delle Licenze intorno agli Accenti.

In tre modi si son presa i Poeti Italiani la libertà intorno agli accenti. Primo di trasferire l'accento da una sillaba ad un'altra; così troviamo presso Dante Satisfara in vece di Satisfara.

Alla dimanda tua non satisfara

Ariète in cambio d' Ariete.

Che trasse fuor la vertu d'Ariète.

Così Ippocrate, Eteòcle, Tragedia usate dall'

Ariosto in vece di Ippocrate ec.

Similmente ha detto pur Dante. Supplico, Podesta, Pieta, in vece di Supplico ec. E. P Ariosto medesimo cantò:

Che l'alte cime con mormòrii lieti

Fan tremolar . . . . . .

Così ancora può ben dirsi Umile, Simile, Oceano, e simili in cambio di Umile ec.

Questa licenza poi di trasferire gli accenti nelle parole non si vuol usare senza discrezione, e senza l'autorità di qualche buon Poeta,

che in quella parola lo ha trasferito.

La seconda licenza intorno all'accento è stata di spogliarne quelle voci, che l'avevano: così troviamo presso Dante, queste monosillabe Di, Ha, Tre, spogliate dell'accento, che naturalmente portavano. Eccone i suoi versi.

Detto mi fu da Beatrice di di. E più di un mezzo di traverso non ci ha. Che andate pensando si voi sol tre. Ma questa licenza non mi arrischierci d'usarla giammai, sì perchè rarissime volte trovasi usata dagli Autori, sì perchè troppo duro,

e dissonante riuscirebbe il verso.

La terza licenza finalmente è stata di sovrapporre alle voci due accenti, tuttochè le voci Italiane non abbiamo regolarmente più di un accento: spieghiamo una tal·licenza con gli esempj di Dante, e del Petrarca.

Con tre bocche can'inamente latra (
Cotanto gloriòsamente accorto. (
E perche naturalmente l'aita. (
Come chi smisuratamente vuole. (
Petrar.

Dove le voci caninamente, gloriosamente ec. non potendo avere nella lor forma naturale, che un solo accento sulla penultima, sono dal Poeta divise in due: quasi dicesse Canina = Mente, Gloriosa = Mente ec., e sopra ciascuna parte sovrappone l'accento sulla penultima: or questa licenza si son presa i Poeti negli Avverbi composti, come appunto sono quei, che finiscono in Mente, che, come vuole il Menagio, si compongono dal latino ablativo Mente, e dall'aggettivo, che ad esso e affisso.

Quel, che s'è detto degli Avverbj, s'intende ancor detto d'altre voci, che sieno composte, le quali si sono divise da Poeti non solamente in mezzo al verso, ma nel fine ancora di esso, trasportandone con grazia una parte al principio del seguente verso: eccone

gli esempj.

Così quelle Carole differenteMente danzando . . . . . Dante
Fece la Donna di sua man le sopraVesti . . . . . Ariosto .

Il seguente rompimento, che leggiamo nell'
Ariosto a me sembra più d'ognaltro e vago,
ed artificioso .

Nè men ti raccomando la mia Fiordi Ma dir non pote Ligi, e qui finio. Or questa terza licenza vien permessa rego-larmente a Comici più che ad ognaltro, nè deve praticarsi senza risparmio.

## S.II. Delle Licenze intorno alle Sillabe.

A due spezie posson ridursi queste licenze: altre, che vagliono ad accrescere le sillabe, ed altre a diminuirle.

Le licenze dunque, o vogliam dir le figure, che vagliono ad accrescere le sillabe, sono comunemente cinque, cioè: la Protesi, l' Epentesi, la Paragoge, la Dieresi, la Dialesi.

La Protesi è, quando al principio della parola s'aggiugne una sillaba, come Dipartire per Partire, Attraversare per Traversare, Annoverare per Noverare, Incontra in vece di Contra, in su in cambio di Su ec.

L' Epentesi è, quando si aggiugne una sillaba in mezzo alla parola, come Similemente, Sottilemente, Addiviene, e simili: in vece di Similmente, Sottilmente, Avviene ec.

La Paragoge è, quando s'aggiugne una sillaha al fine della parola, come Giue, Mee, o Meve, Die, Tue, Piue; Pere, Dirde ec. In vece di Giu, Me, Di, Tu, Più, Per, Dirò ec. Così può dirsi: Morroe, Usclo, Cadeo ec. come vedremo parlando delle licenze intorno alla rima. A questa figura s'appartiene il dire: Suso, Giuso, Ned, Sed, Od, Ed; in vece di Su, Giù, Ne, Se, O, E; ed altre simili cose da altri praticate, ma da osservarsi più presto per isfuggirle, come licenze, che per imitarle. Benchè degli addotti Esempj: Uscio, Cadeo ec. Giuso, Suso, Ed, possono sicuramente usarsi nel verso.

La Dieresi è, quando si scioglie in due una

sillaba, per esempio:

Vid' io scritto al sommo d'una porta. Dante Pur Faustina il fa qui stare a segno. Petr. Uomo lo cui nome per effetto. Cino Restatevi con lei per pietate. Cino Oimè lasso! quelle trecce bionde.

Dove Io e Cui si fanno di due sillabe. Faustina, e Pietate di quattro, Oime di tre. Così Aureo si è fatto da' Poeti di tre sillabe, ed Empireo di quattro. Una tal licenza non deve usarsi, se non se rarissime volte, e con grave ragione, perchè rende assai languido il verso. Non è però da tacersi, che gli antichi Poeti hanno usata tal figura, quando al vocabolo, che scioglievano, seguiva una vocale, come:

Vedi la bestia, per cui io mi volsi. ( Tal mi fec' io in quell' oscura costa. (

Occhi miei oscurato è il nostro Sole. Petr. Dove le parole Cui, Io, Miei per la vocale, che siegue, si fan dissillabe. per farne poi dell'ultima sillaba la collisione con la detta susseguente vocale: e quindi è, che l' per lo usato sempre dagli Antichi, seguitandovi la vocale O, non s'è mai fatto ingojare dalla vocale seguente, intendendosi gia fatta la collisione nella vocale O di Io, che da lor si taceva per isfuggire il mal suono: eccone alcuni esempj di Da te.

Dissi, Maestro, ch'è quel, ch' I'odo? Per quel, ch' I' ho di lui nel Ciel udito. La Dialesi finalmente è, quando nel verso

si trascura la collisione, che dovrebbe rego-

larmente farsi, come:

Tutte e sole furo, e son dotate. Di questa figura rare volte si son serviti i Poeti, poichè induce nel verso una certa fiacchezchezza da sfuggirsi. Ma dell'uso, o non uso di questa collisione meglio ne parleremo sul

fine di questo stesso Paragrafo.

L'altra spezie di Figure è di quelle, che vagliono ad iscemare le sillabe, e sono quattro: l' Aferesi, la Sincope, l'Apocope, e la Sineresi.

L'Aferesi è, quando si tronca una al principio del vocabolo, come si vede nelle seguenti parole: Dificio, Ve, Stinge, Po, in vece di Edificio, Ove, Estinge, o Estingue, Dopo: di più Stremo per Estremo, Sface per

Disface, e simili.

La Sincope è, quando si tronca alcuna sil-Iaba dal mezzo del vocabolo, come; Disnore per Disonore: Abitrebbe per Abiterebbe: Rompre per Rompere: Martiro per Martirio: Furno, per Furono: Lavè per Laddove, ed altre simili parole usate da diversi Autori citati co' loro versi dall'Andrucci al Cap. 4. del lib. 1. Così hanno detto Sevro, Udrò, Cerco, Domino, Matèra ec. in vece di Severo, o Scevero, Udirò, Cercato, Dominio, Materia ec. In oltre Divorzo per Divorzio, Assenzo per Assenzio, Memora per Memoria ec. Ma senza qualche autorità non si facciano simili troncamenti.

L'Apocope è uno scemamento di sillaba al fine della parola, come si vede nelle seguenti parole: Com', Vedestà, Vè, To, Mo', Mè, in vece di Come, Vedesti, Vede, Toglie, Modo, Meglio, ec. Furo per Furono, Udiro, Sentiro coi preteriti della quarta conjugazione in vece di Udirono, Sentirono, Pave per Paventa: così s'è pur detto da'Poeti Caron in vece di Caronte, Orizzon per Orizzonte, Fostù per Fosti tu, e innumerabili altre cose, molte delle quali potranno leggersi presso l'Andrucci al luogo sopraccitato.

Co-

Costumarono ancora gli antichi Rimatori ogni volta, che in fine d'una voce s'incontrava la vocale i tra due altre vocali, troncar la voce, e pronunziarla sino alla sillaba accentata acutamente, benchè la voce ad arbitrio la scrivessero or tronca coll'apostrofo, ed ora intera. Dell'una, e dell'altra scrittuma la voca e sempli. Dell'intera come:

Nello stesso Primajo non si rinselva. Dan-Ecco Cin da Pistoja, Guitton d'Arezzo. Pet-Dove le parole Primajo, Pistoja pronunziarsi

debbono Prima', Pisto'.

Della Scrittura tronca, come leggesi infræ

le rime di Dante da Majano.

Che mentre Gio' s'acquistan sofferendo.

Dove Gio' sta scritto per Gioja, comeche Noi, e Gioi in vece di Noja, e Gioja anco scritto avessero gli Antichi alla Provenzale.

Virtù, Bontà, Maestà, ed altri simili nomi femminini, che derivano da femminini latini della terza Declinazione, e che ne' casi obliqui finiscono con due sillabe, ciascuna delle quali abbia la t, sono troncati da Virtute, o Virtude; Bontate, o Bontade ec., come vogliono il Pallavicino Avvert. Gram. n. 49., e il Gigli Reg. per la Tosc. Fav. c. 4. e in conseguenza appartengono propriamente all' Apocope: benchè in Prosa il troncarli sia più naturale: in verso può usarsi egualmente bene Virtù, e Virtute, o Virtude ec.

Si riducono a questa figura tutte quelle parole, che capaci d'esser troncate di una sillaba finiscono in L, M, N, R, come Sol in cambio di Sole, Direm di Diremo, Perdan

di Perdono, Rigor di Rigore ec.

Le regole intorno a simili troncamenti sono insegnate dal Bembo nel lib. 3. delle sua Prose; dal Castelvetro nelle Giunte al mededesimo Bembo, e da molti altri presso l'Andrucci Lib. 1. Partic. 4.

A questa figura ancora sembra appartenere quella licenza usata da Dante, dal Petrarca, dal Boccaccio, e da tutti comunemente gli Antichi, di adoperare alcuni Avverbj, per esempio Poi, Ancor, Avvenga, Secondo, Acciò, Dipoi, ed altri simili senza la particela Che, in significato di Poiche, Ancorche ec.

La Sineresi finalmente è, quando di due sil-· labe se ne fa una sola, non già nello scriverla, ma nel pronunciarla: eccone alcuni esempj. Da fastidiosi vermi era ricolto.

Le insegne Cristianissime accompagna. Petr. Ouesti or Macone adora, e fu Cristiano. Tas. In questi versi la voce Fastidiosi dovrebbe essere di cinque sillabe, e pur si pronunzia come se fosse di quattro; Cristianissime di sei, e si fa nella pronunzia di cinque: Cristiano di quattro, leggesi come se fosse di tre: l'istesso si dee intendere d'altre simili voci popolari, e più tosto prosaiche, che poetiche, massimamente di quelle, che terminano in One, come Nazione, Orazione, Protezione, Divisione, Condizione, Narrazione, Questione .

Il somigliante si dirà altresì delle voci Io, Dio, Mio, Suo, Noi, Voi, Li, Lui, Miei, ec. ( se non fossero in fine del verso). Inoltre Gloria, Grazia, Premio, Amai, Direi, Farei , Desio , Obblio , Dicea , Potea ec. A queste figure, che servono ad accorciar le sillabe, appartiene la collisione detta da' Greci Sinalefe. Ora una tale collisione si fa, quando una vocale, o un dittongo, in cui termina la precedente parola, viene ingojato dalla vocale, o dittongo iniziale della seguente; il che può farsi in due maniere, e con Apostrofo, Papas

e senza apostrofo. Con apostrofo, come in queste voci Bell' ingegno, Diss'egli, Poss'io, e in mille altre voci. Inoltre può farsi la collisione con apostrofare il principio della seguente parola, come in questi versi del Petrarca si osserva:

Se la man di pietà 'nvidia m' ha chiusa . · ivesletto ad arte, e 'nnanellato, ed irto. Osservano qui i Gramatici, che la sola vocale I si può cacciare dal principio della parola, e ciò anche solo, quando questa non sia accentata; poiche non bene si direbbe Stria per Istria, siccome bene si dice Storia per Istoria. Si vogliono però eccettuare da questa regola queste due voci, Onde, ed Ove delle quali la prima preceduta dall'avverbio Là, e seguendole il pronome Io, fu sempre troncata da Poeti nel principio facendosene una parola, e dicendo Land' io. La seconda fu pure troncata, precedendole l'avverbio La in questa maniera, Lave: eccovi gli esempi del Petrarca:

Land' io passava sol per mio destino. Lave di, e notte stammi.....

Può ancora usarsi la collisione senza segnarvi l'apostrofo, come ben si vede ne'seguenti versi del Petrarca.

In sul mio primo giovenile errore.

Del Cibo onde il Signor mio sempre abbonda. Non abbi a schifo il mio dir troppo umile a Avvertasi però qui, che i più antichi Poeti non si serviron mai della collisione nelle voci accompagnate d'accento grave, come si può vedere ne' seguenti versi di Dante:

Se al venir colle parole tue. Quivi è la sua Citta, e l'alto Seggio. Secol andò, e fu sensibilmente. La ond'invidia prima dipartilla.

Nè.

Nè altro impedimento ond'io mi lagni.
Benchè il Petrarca non fu sì esatto nell'osservar questa regola, il quale secondo che gli
tornò più acconcio alla sonorità del verso, ora
usò, ed ora no la collisione: eccone alcuni
esempi del non averla usata'.

Laonde ancor come in suo albergo vene.

Ne opra da polir con la mia lima, Ed eccone altri esempi del medesimo Petrarca, dove nelle voci accentate ha posto in uso la collisione.

In te i segreti suoi Messaggi amore.

A tanta pace, e me ha lasciato in guerra. Dietro poi a questo Poeta sono iti senz'altra considerazione gli altri, facendo in dette parole, o non facendo la collisione, come più loro tornava a conto a misurare i lor versi, ond'è, che l'uso, o non uso di questa figura Sinalesi tutto debbe rimettersi all'orecchio di chi compone: e tanto basta aver detto intorno alle licenze, che concernono le sillabe.

## S. III. Delle licenze intorno alla Rima.

Poco meno che innumerabili sono le licenze, che si son prese i Poeti intorno alla Rima. Quindi temendo io non meno d'essere nojoso per la lunghezza, che nocivo a Principianti per la loro indiscrezion nella scelta, e nell'uso delle accennate licenze; ho giudicato lasciar da parte tutte quelle, non so se dirle figure, o barbarismi usati da più antichi Rimatori, e far menzione solamente delle più ovvie, e più usitate licenze. Or tutte queste licenze posson versare o intorno al Vocabolo, o intorno agli Accenti: delle seconde non accade qui farne parola, avendone abbastanza parlato nel Paragrafo I. di questo

Distract by Google

Capo, dove delle licenze intorno agli Accenti si fece menzione, potendosi bene applicarle all'uso delle Rime, quanto quivi si disse. Qui dunque solamente parleremo delle prime intorno al Vocabolo, e queste possono ridursi a quattro, cioè alla Mutazione delle lettere, alla Trasposizione, all'Aggiungimento, e allo Scemamento delle medesime.

La Mutazione, che da' Greci è chiamata Antitesi, altro non è, che una sostituzione d' una lettera per un'altra, o di più lettere per un'altra, o per più altre in grazia della Rima.

Ora una tal Mutazione trovasi frequentemente adoperata nelle desinenze de' verbi: e primieramente tutte le tre voci di numero singolare del soggiuntivo presente, e talvolta la seconda voce dell'indicativo ancor presente de' verbi della prima conjugazione possono cambiare la loro propria terminazione in i, e finirla in e, come Impare, Mostre, Adopre, Treme ec. in vece di Impari, Mostri, Adopri, Tremi ec. da' verbi Imparare, Mostrare ec. della prima Conjugazione. Meno frequentemente però si son presa una tal licenza i Poeti ne' verbi delle altre Conjugazioni, e così Dante Alighieri disse più volte Vegne, Vegge, Scrive, Posse, e cent'altre cose simili, in vece di Vegna, Veggia, Scriva, Possa; e si trova ancora usato dal Petrarca Risolve in vece di Risolva.

La qual temo, che in pianto si risolve. In secondo luogo in cambio delle voci Abbiamo, Siamo, Vogliamo, prima persona dell' indicativo nel numero del più, si trova non poche volte usato dal Petrarca, e da Dante il Dialetto Veneziano Avemo, Semo, Volemo.

In terzo luogo la prima persona, e la terza dell' imperfetto dell' indicativo de' verbi

della seconda Conjugazione, che dovrebb'essere, Avea, Solea, l'han fatto terminare i Poeti in Ia, come Avia, Vedia, Solia, Credia ec. ma una tal desinenza non debbe ora adoperarsi, che per qualche raro accidente: come ancora quest'altra dovrà più parcamente usarsi, come più dissonante, cioè Facieno, Movieno ec. in vece di Faceano, Moveano ec.; e così Vediensi, Moviensi per Vedeansi, Moveansi: in oltre Riguardiano, Andiano, in luogo di Riguardiamo, Andiamo: Doveno per Dovemo, Leggeno per Leggemo, Amereno, Leggereno, Sentireno ec. per Ameremo, Leggeremo ec. ma una tal sostituzione per N, oltre all'essere un posconcia, è alquanto popolare, e bassa, e non si adopera, che pe' componimenti burleschi, come vuole lo Stigliani.

Finalmente, se agl' Infiniti di tempo presente saranno affisse le particelle mi, ti, si, potranno in grazia della Rima cambiar la loro terminazione in E, dicendo Amarme, Vendicarte, Occultarse, in vece di Amarmi, Vendicarti, Occultarsi: similmente in altri tempi, che seco portan le anzidette particelle, come Famme, Datte, Stasse ec. in vece di Fammi ec. Posse ancora per Possi, e simili: Dicesi pure per amor della rima Vedella, e Vedelle in vece di Vederla, e Vederle.

E chi nol crede venga egli a vedella. Petr.

Corre il volgo dolente alle novelle

Del guerriero, e dell'arme, e vuol vedelle. Tas. Oltre a' verbi, cambiano ancora le lor desinenze moltissimi nomi, de'quali per amor della brevità ne accenneremo alcuni pochi de' più usati da' moderni Poeti, e così può dirsi indisserentemente Spene e Speme, Stile e Stilo, Ribelle e Ribello, Vase e Vaso, Ci-

lestro e Cilestre, Atena e Atene, Etiopo ed Etiope, confino sostantivo, e Confine: inoltre Speglio, Veglio, Periglio, Greve ec. in vece di Specchio, Vecchio, Pericolo, Grave ec. dicesi anco Ferute per Ferite, per amor della Rima, come:

Di quell' umile Italia fia salute, Per cui morio la Vergine Camilla,

Eurialo, e Turno, e Niso di Ferute Dant. E il Petrarca per far consonanza con Virtute disse:

Amor, della tua man nove Ferute.

A' Participi ancora permette la necessità della Rima il poter cambiare talvolta la propria terminazione: Come Surto, Condutto, Sepulto, in vece di Sorto, Condotto, Sepolto; tutti e tre usati dal Tasso.

Molto più frequentemente si adopera negli Avverbj una tal mutazione: e primieramente alcuni Avverbj, che finiscono in i, possono cambiar la loro disinenza in e, così in vece di Lungi, Fuori, Davanti ec. potrà francamente dirsi: Lunge, Fuore, Davante ec. Si disse ancora da Buonaggiunta da Lucca, Allore per Allora, e da Gino da Pistoja, Volentiera per Volentieri. Il Petrarea in vece di sopra disse sopre per accordar la rima con opre:

Focion va con questi tre di sopre, Che di sua terra fu scacciato, e morto Molto contrario il guidardon dall'opre.

A questa prima licenza finalmente sembra appartenere il dire, Tui, Sui, Nui, in vece di Tuoi, Suoi, Noi. Guata per Guarda, Chere per Chiede.

La seconda licenza si fa per pura trasposizione di lettere, che chiamasi da Greci Metatesi: Così il Tasso disse: Pogna, Sovvegna, Kimagna, Piagna, Giugna, in vece di Ponga,

Sov-

Sovvenga, Rimanga, Pianga, Giunga ec., e Dante, come più licenzioso d'ognaltro, dissè: Pugna, Drento, Drieto, Ugna, Spegna, in vece di Punga, Dentro, Dietro, Unga,

Spenga ec.

La terza licenza si fa per via di Aggiungimento di sillaba al fine del vocabolo: ciocche appartiene propriamente alla figura Paragoge, già nel Paragrafo precedente spiegata, e qui replicata in grazia de Principianti, i quali facilmente potrebbono abusarsi di questa licenza nel rimare, quando l'adoperassero senza discrezione.

Bisogna dunque sapere, che gli Antichi si servirono di una tal licenza nelle parole terminate con accento, aggiungendovi o la vocale E, come Sue, Giue, Dee, in vece di Su, Giù, Dè, ec. o la sillaba Ne, come Mene, Vene, ec. per Me, Ve, ec. o finalmente la sillaba Ci a molti Avyerbj, come Quici, Lici, ec. in vece di Quì, Lì; ma queste, e simili cose, non debbono aver altro merito, nè altro uso, se non se quello, che aver sogliono le anticaglie, che si conservano ne' Musei.

Ben è vero però, che una tal licenza di accrescimento può aver luogo anche nelle Rime de' moderni in molti vocaboli: così, per tacer di tant'altri, i tempi preteriti dell'Indicativo di numero singolare della seconda, e quarta Conjugazione, che finiscono in e, o in i, posson crescere, come Potèo, Udio, Sentio, in vece di Udi, Potè, Senti ec. In oltre Face, e Sface per Fa, e Sfa; e il Tasso ancora disse Ave, e Fue, in veci di Ha, e Fu.

Tu'l sai, perchè tal cura ei dunque n'ave.

Dove mori, dove sepolto fue.

La quarta licenza finalmente si fa con lo scemamento in due guise, o scemando qual-

che lettera nel mezzo della parola, ma in maniera, che non vengano a diminuirsi le sillabe: o in guisa, che la parola perda la sillaba finale. Il primo modo appartiene alla Sincope, il secondo all' Apocope, delle quali se n'è parlato abbastanza nel precedente Paragrafo.

Aggiungeremo qui solamente alcuni esempj dell'una, e dell'altra maniera, che per dura necessità della Rima troviamo aver adoperati gli Antichi, che serviranno a'Principianti per saperli, e riverirli, non già per imitarli.

Esempi dunque della prima miniera molti ce ne somministra Dante come, Baco, Galeoto, Ritrare, in vece di Bacco, Galeotto,

Kitrarre ec.

Della seconda maniera dal medesimo Dante adoperati, come Scorpio, Sermo, Grando, Tizzo, Temo, in vece di Scorpione, Sermone, Grandine, Tizzone, Temone. Immago però in vece di Immagine, Cartago in vece di Cartagine possono ancor con lode usarsi da moderni. E Fazio degli Uberti dietro la scorta di Dante disse Amme in vece di Amen, per accordar la Rima con Dramme.

Come fu giunto al fine, ove si dice Sæcula sæculorum, grido Amme.

# CAPO QUINTO

Dello Stile , e della Frase Poetica.

Non basta per esser Poeta il solo contar le sillabe, e ben disporre gli accenti, se non si parla ancora alla poetica. Conviene adunque, ch'ei si distingua dai Prosatori non solamente coi Versi, ma con lo stile ancora, e con la frase Poetica: quindi allontanar debbesi,

besi, per quanto il potrà, dai prosatori, spiegando i suoi sentimenti con maniere nuove, ed insolite, e che sembrino suggerite da un certo spirito poetico. Per esempio avrebbe detto un prosatore Piansi dirottamente; ma il Petrarca con bellissima traslazione lo disse così.

Alle lagrime triste allargai'l freno, E lasciaile cader come a lor parve. E in cambio di dire: Fui già presso a morire

con bella poetica immagine disse :

Morte già per ferire alzato il braccio, Come irato Ciel tona, o Leon rugge, Va perseguendo mia vita, che fugge, Ed io pien di paura tremo, e-taccio.

Similmente dall' Ariosto in vece d' Innocente fu detto.

Che d'ogni fellonia viva digiuno.

Dicesi ancora da Poeti Sicura fronte per Animosità. Sostiene inopia per è povero. S' affacciò la terz' alba in vece di spunto il terzo giorno. Sciolto dal corporeo velo o sciolta l'alma dal mortal suo laccio in cambio di è morto. I campi ondosi di Nettuno per l'onde del mare. Già preda er' io di sempiterna morte per era condannato all' Inferno. Trarre dal sen dell'ombre per palesare ciò, che era occulto. Errante prigione per Galea: Compie sua giornata innanzi sera per morì ancor giovane. In vita tiensi, e l'aura dolce spira per vive: e infinite altre maniere, potrete leggere nei Poeti.

Con ciò però non si vuol escludere dalla poesia qualunque locuzione volgare, altrimenti diverrebbe il componimento un gruppo inestricabile di oscuri enimmi. Altra regola intorno a ciò non può assegnarsi, che la prudenza, ajutata però dall'arte. Ma perchè una

tal discrezione, e prudenza non può rinvenirsi, che ne' provetti; mi studierò di proporre
in questo Capo ai Principianti alcuni mezzi,
onde possano agevolmente cavare la proprietà, e gli ornamenti della poetica locuzione.
Il primo mezzo adunque sarà l'usare alcune
voci proprie solamente de' Poeti. Il secondo
sarà l'uso de' Traslati, o sieno Tropi, e di
alcune Figure. Il terzo sarà la scelta degli
Epiteti. Il quarto finalmente e il più opportuno mezzo per acquistar lo stile, e la frase
poetica sarà l'osservazione, e imitazione de'
migliori Poeti.

## S. I. Delle voci poetiche .

Le voci in tre guise possono essere poetiche: o per licenza, o per proprietà, o per traslazion di significato. Le voci poetiche per licenza diconsi quelle, che essendo nel suono lor naturale ancor comuni alla Prosa; tuttavia divengon poetiche, se vengono alterate o negli accenti, o nella struttura delle lettere, e delle sillabe in grazia del verso, o della rima, così queste voci Oceáno, Umile ec. sono anch'esse prosaiche, ma divengon poetiche, se rigettino (come pur lo possono) sulla penultima quel proprio accento, che aveano sull'antepenultima, dicendo Oceáno, Umíle ec. Inoltre Furono, Sentirono, Fece, Usci, Debba, Abbia, e mille altre s'adoperano nella sciolta orazione; ma raccorciate poi, o cresciute, o alterate sono proprie solamente della Poesia, e però il Poeta potrà dire Furno, Sentiro, Feo, Usclo, Deggia, Aggia ec. Ma già di tai vocaboli poetici per licenza ne abbiam parlato nel Capo precedente, dove si fece parola delle licenze poetiche. Della terza spe-

cie di parole, che per traslazion di significato diventan poetiche, ne discorreremo diffusamente nel seguente Paragrafo; dove prenderemo a spiegare i Tropi, che, più d'ognaltro, vaglion alla frase poetica. Altro dunque non resta, se non se dire alcuna cosa intorno alle voci poetiche per proprietà; dire di quelle, le quali talmente son proprie del poeta, che non possono in conto alcuno, o almeno rarissime volte appartenere a un prosatore, e dall'altro lato non possono facilmente ridursi ad alcuna di quelle Licenze già di sopra spiegate, per la dissomiglianza di suono, che corre tra queste, e le prosaiche comechè affatto simili fra di loro nel significato.

Ora queste voci propriamente poetiche sono poco men che infinite, e però poco men che impossibile a me riesce l'annoverarle tutte, soltanto ve ne tesserò qui appresso un breve Catalogo per averne qualche provisione.

#### VERBI.

| A Dugge<br>Ancidere | per.   | Brucia.<br>Uccidere. |
|---------------------|--------|----------------------|
| Ange                |        | Affligge.            |
| Arretrarsi          | Ritira | rsi indietro.        |
| Cribrare            | ,      | Vagliare.            |
| Delibare            | •      | Gustare.             |
| Dubbiare            |        | Dubitare.            |
| Elice               |        | Cava.                |
| Estolle             |        | Innalza.             |
| Fea                 |        |                      |
| Fiede               | •      | Facea.               |
| Folce               |        | Ferisce.             |
| Frange              |        | Sostiene.            |
|                     |        | Rompe.               |
| Fruire              |        | Godere.              |
| ,                   |        | Ia-                  |

|                  |   |    | 7/          |
|------------------|---|----|-------------|
| Involve          | • |    | Involge.    |
| Lice, o Lece     |   |    | E' lecito.  |
| Miserere         |   |    | Abbi pietà. |
| Molce            |   |    | Lusinga.    |
| Obbliar <b>e</b> |   | Di | menticarsi. |
| Prandere         |   |    | Desinare.   |
| Relinque         |   | 4  | Lascia.     |
| Riede            |   |    | Ritorna.    |
| Tragge           |   |    | Tira.       |
| Volve            |   |    | Volge.      |
| 1                |   |    |             |

# NOMI.

| , W O                                                               | W 1.                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angue<br>Astro<br>Carmi<br>Casso<br>Cribro<br>Strale )              | Serpe. Stella. Versi. Privo. Vaglio.                                                          |
| Telo )                                                              | Saetta.                                                                                       |
| Desire, e Desiro Divo Dolzore Egro Etra Frale Gemino                | Desiderio Divino Dolcezza Infermo Cielo Fragile Doppio                                        |
| Incarco ) Pondo )                                                   | Peso.                                                                                         |
| Infranto Inulto Lai Morso Obblio, o Obblia Omei Onusto Ostico Piova | Rotto. Non vendicato. Lamenti. Freno. Dimenticanza. Querele. Carico. Nemico. aggett. Pioggia. |
|                                                                     | Dran-                                                                                         |

48

Prandio
Rai
Sparte
Speglio
Speme )
Spene )
Triquetra
Vanni
Veglio
Ultore

Ultrice

Pranzo.
Raggi.
Divise.
Specchio.

Speranza.

Penne • Vecchio • Vendicatore •

Vendicatrice.

#### AVVERBI.

Allotta
Da sezzo
Da ultimo.
Sanza
Talotta
Unqua
Unquanche
Unquanco
Unquemai
Unquemai
Unquemai
Unquemai
Unquemai
Unquemai

Le Voci poetiche or ora esposte sono per la maggior parte dall' Idioma latino prestate, ed usate dagli Autori più antichi, e accreditati, massime da Dante Alighieri. Ma non vi arrischiate voi a prenderne qualche altra in prestito senza l'autorità di qualche buon Poeta. Che se bramate altri latinismi, massimamente nelle voci sdrucciole, che servono per ordinario allo stil pastorale, leggete l'Arcadia di Jacopo Sannazzaro.

#### AVVERTIMENTI

Intorno alla scelta, e tessitura delle voci.

I. Quanto alla scelta de' vocaboli, sappiasi dal Cominciante, che non è tenuto il Poeta ad usar sempre voci poetiche: ed io mi rido col Minturno (Poet. l. 4.) dell'opinione di quei Gramatici, i quali assolutamente vogliono, che altre sieno le parole della

Prosa, altre del Verso.

Vero è ciò, quanto alle voci poetiche per proprietà, come si è di sopra accennato, ma quanto poi alle traslate, gravi, alte, sonanti, e magnifiche, o in altra guisa ornate, ) se di materia grande si ragiona) è falso falsissimo: essendo il Poeta molto simile all' Oratore nel giudizio, e nell'elezione delle parole, e nella grandezza, e nell'ornamento dello stile : benchè più licenza aver debba il Poeta di ritrovare, e di comporre le voci, e di attendere più al suono delle parole per piacere agli orecchi, che di servire alle cose. Tolta questa licenza, la qual è di usare alguante voci o antiche, ma dalla consuetudine del parlare accettate; o pellegrine, e straniere; ma senza barbarismi: o le nuovamente trovate, se l'uso le riçeve, e gli orecchi non le schifano: o le traslate, che mirabilmente adornano il dire: tolta, dico questa licenza; non veggo perchè le parole usate da Virgilio non abbia-no a servire all'Orator latino, nè quelle, che usò il Petrarca al Toscano: nè veggo ancora, perchè le parole usate dagli Oratori non debbano servire al Poeta; purche sien belle, e vaghe, e atte a dolcemente empiere gli orecchi giudiziosi, e a compiere i numeri, e tempi del verso. Quindi non si vieta il dir nell rime Vezzoso, e Trascurato, perchè si diss dal Boccaccio, e non dal Petrarca: e al con: trario non è disdetto al prosatore il servirs' di alcune voci, solo perchè l'abbia usate il Petrarca. Onde non posso ( siegue il Minturno ) non rider grandemente di quel notamento, che Nuvola, e Nuviletta sian della prosa; e Nuvolo, e Nuviletto del verso; come se nel genere maschile non avesse detto il Boccaccio: Subitamente il cielo si chiuse d' oscuri nuvoli: e, Ancora eran vermigli certi nuviletti nell'occidente. Quanto è da ridere ancora quell'altro; che Perisco sia della prosa, e Pero del verso: ma perchè non del verso altrest Perisco, siccome Nudrisco? E'il vero, che nè Pero, nè Nutre, nè Fiere, che detto hanno i Poeti, direbbon gli Oratori.

Vero ancor è, quanto avvertisce il Casa nel suo Galateo intorno alla scelta delle voci: Le parole, dice egli, voglion esser belle in quanto al suono, e in quanto al significato, e di niuna bruttura farai sovvenire all'uditore ... Deesi procurare di guardarsi non solo dalle disoneste cose; ma ancora dalle parole, e non tanto da quelle, che sono; ma eziandio da quelle, che possan essere, o ancora parere disoneste, sconce, e lorde, come queste di Dante: Grattar la tigna: Grattar la rogna: Taverna: e Lucerna del Mondo, in vece di Sole. Vocabolo, che rappresenta altrui il puzzo dell' Olio, e della Bucina: ed altre molte, che per legge di buona creanza non si voglion qui riferire.

Per lo contrario il Petrarca fu molto diligente nell' elezion delle voci, il quale per ischifare qualche bruttura, o bassezza in questa parola Ventro, procacciò di troyare altro vocabolo, dicendo Al tuo Virginal Chiostro.

II. Quanto alla tessitura delle voci, in materia sublime, sia grande, ed armonica. Quindi il Petrarca più volte cambiò il secondo verso del suo Sonetto proemiale, il quale, come riferisce il Bembo (Pros. Lib. 2.) stava primieramente scritto così.

Di que' sospir, de' quai nutriva il Core. Poi pensando, che il dire, De' quai nutriva il Core non era ben pieno, ma vi mancava la sua persona; oltrechè la vicinanza di quell' altra voce di que' toglieva a questa de' quai grazia; mutò, e fecene di ch' i' nutriva. Ultimamente sovvenutogli di quella voce Onde più rotonda, e più sonora, per le due consonanti; che vi sono, e più piena; aggiuntovi, che il dire Sospiri più compiuta voce è, e più dolce, volle dire più tosto:

Di quei sospiri, ond' io nutriva il Core: benche poi questi versi) ed è considerazione del Tassoni) del Sonetto medesimo e per le voci, e per la loro tessitura, dieno nel

basso.

Favola fui gran tempo; onde sovente Di me medesmo meco mi vergogno ec.

E'l pentirsi, e'l conoscer chiaramente eca Oltre il cattivo suono di me me me mi del secondo, che non impedisce la pronunzia, ma guasta la sonorità del dir grave richiesta a sonetto tale.

Una tale armonica tessitura non nasce soltanto dal buono incontro delle vocali, o consonanti ne' vocaboli; o de' vocaboli fra di loro; ma dalla buona collocazion degli accenti; massime nel verso intero, e più grave, ch' è l' Endecasillabo. Per esempio, verso armonico, e sostenuto si reputa quello, che ha

gli accenti sulla quarta, e sull'ottava, come

quello di Dante ::

Dolce color d' Oriental Zaffiro, siccome temperato suono, e mezzana gravità dona al verso l'accento sulla sesta sillaba, come quel del Petrarca:

Passa la nave mia colma d' obblio.

III. Notisi finalmente, che tanto nello scegliere, quanto nel tesser le voci dee aversi l'occhio allo stile, e alla materia, che si ha per le mani. Così il Poeta epico, o tragico, e il lirico, (se argomenti sacri, o eroici maneggiano) più accurati esser devono nel trascegliere, e nell'accozzar le parole, perchè non dieno in bassezza, tanto impropria del magnifico loro stile. Il comico poi, il satirico, il burlesco, e qualunque altro Poeta, che in infimo stile scriver vuole, sceglie più tosto parole umili, usitate, e proprie, e le compone in maniera, che ne risulti una espressione dimessa sì, ma pura, e linda, e non barbara, come diremo, trattando de' componimenti particolari. Nelle materie dolci, affettuose, e simili, che nel mezzano stile si tengono, sia il Poeta temperato in guisa, che dalle voci, e dalla loro composizione ne nasca quella dolce mezzanità, che nè per grandezza troppo s' innalzi, nè per umiltà troppo si abbassi.

S. II. De' Tropi.

Il secondo mezzo, onde potrà facilmente rendersi poetica, e maestosa la Frase, è l'uso moderato, e discreto de Traslati, che con greco vocabolo appellansi Tropi, cioè a dir Voci, delle quali si rovescia, e si cangia con arte, e con motivo il significato proprio in un altro improprio: dissi con arte, e con

motivo; poichè, se \*taluno cambiasse a capriccio il significato di una parola, commetterebbe un solecismo, non farebbe un Tropo. Or questi Tropi altri diconsi di parole, altri di sentenze: i primi consistono in una sola parola, e sono sette, cioè la Metafora, la Sineddoche, la Metonimia, l'Antonomasia, l'Onomatopeja, la Catacresi, è la Metalessi: i secondi si racchiudono in un intero sentimento, e questi sono tre, l'Allegoria, l'I-perbole, e l'Ironia.

## Della Metafora.

La Metafora strettamente presa (e dico strettamente presa, perchè ogni Tropo largamente e Metafora, che vuol dire traslazione); la Metafora, dico, strettamente, e secondo ch'essa è dal volgo oggi intesa, è, quando si trasferisce una parola dal significare una cosa a significarne un'altra simile: come la parola dorso viene trasferita dall'Alighieri a significar Monte, chiamando l'Appennino il dorso d'Italia, e freno disse il Petrarca per significare il governo della Repubblica: Voi, cui fortuna ha posto in mano il freno.

Queste Metasore, come vuole il Cardinal Pallavicino, son di tre sorti: alcune diconsi di necessità, altre di consuetudine, ed altre sinalmente d'arte. Le Metasore di necessità sono quelle, che s'introdussero in disetto del nome proprio: per esempio Le scorze esteriori delle save (che in Firenze si dicono Baccelli) in Italia si chiamano Scase per la similitudine, che hanno con la figura delle barchette dinominate Scaphæ in latino: così per la somiglianza, che hanno con la scorza del-

la Tartaruga, son chiamate Testudo in latino; I. le Volte degli edifizi. II. la Chirarra, o la Lira. III. una certa machina da guerra fatta di tavole, e coperta di cuojo; e queste Metafore gia non son più Metafore, perchè vagliono di nome proprio. E qui, prima di passar oltre, deesi avvertire, che tutte le Metafore conoscon la loro origine dalla necessità per mancanza di nome proprio; ma con l'andar del tempo si sono adoperate per vaghezza, e per ornamento, come appunto le vesti furon da principio ritrovate per necessità di coprire le membra, e ripararle dal freddo; e poi si sono adoperate per ornamento, e per pompa.

Le Metafore di consuetudine sono quelle, per le quali il gusto; e il sapor di una lingua si distingue da quel d'un'altra; così dicesi puramente in toscano far testa per resistere. Chi usasse in latino questa Metafora; commetterebbe italianismo; e per converso in latino dicesi: Demandare provinciam per commettere una cura; il che fra gl'Italiani

sarebbe latinismo.

Alcune finalmente son dette Metafore d' arte; cioè trovate da ciascuno speciale Autore secondo gl'insegnamenti rettorici, e queste sono comuni a tutt'i linguaggi, e danno la precipua lode a un componimento sia prosaico, sia poetico. Noi dunque di queste Metafore parliamo, come quelle, che molto conferiscono all'ornamento della frase poetica.

Or queste Metafore da quattro sonti possiam cavarle. Primo trasserendo il significato da cose animate ad altre pure animate, come chi trasserisce il volare proprio degli

uccelli al pensare proprio dell' Uomo:

Vo-

Volo con l'ali dei pensieri al Cielo. Petr. Così Virgilio trasporta alle formiche la Provvidenza, e il saccheggiamento proprio dell' uomo in quei celebri versi;

Æn. 4. Ac veluti ingentem dec.

Tradotti così in Italiano dal Caro:

Qual' è quando le provide formiche De le lor vernaricce vettovaglie Pensose, e procaccevoli si danno

A depredar di biade un grande acervo. Secondo, da cose inanimate ad altre anco-

ra inanimate, come usando pioggia per lagrime .

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni. Petr. Terzo, da cose animate ad inanimate, come chi trasferisce il riso proprio dell'uomo

all'erbe, ed a' fiori.

Ridon or per le piagge erbette, e fiori, Petr. Quarto finalmente, da cose inanimate ad animate; Qual'è il trasportare la tempesta propria dell' aere all' uomo.

Tranquillo porto avea mostrato amore Alla mia lunga, e torbida tempesta. Petr.

# AVVERTIMENTI

# Circa l'uso delle Metafore.

rimieramente la Metafora sia conveniente alle cose, alle quali si attribuisce di maniera, che non sia ne più bassa, ne più alta di quel, che conviene, nè si tolga da cose sordide, vili, abbiette, e stomacose, come sarebbe il chiamar chiodi del Cielo le Stelle, il dir, che le Stelle voltan l'aratro per i solchi del Cielo, che il Santo Vecchio avea alla lingua il morso: tutte Metafore dell' Ariosto, che troppo abbassano, ed avviliscono il soggetto. Così ancora il Conte Emmanuel Tesauro chiama metaforicamente, non men che sgarbatamente gli occhi di S. Maria Maddalena, due stufe, e l'Amor divino, lo Stufajuolo.

Si vogliono ancora escludere le Metafore, che troppo innalzano il soggetto, quali sono il chiamare Stelle saltanti le pulci: spune di latte, e fiocchi di neve gli sputi; Ali del naso gli Occhiali. È il naso fu detto

Trinciera al Pianto, e Padiglione al riso. Con altre mille peggiori di queste, adoperate dal Cavalier Marini, nelle quali, come ben riflette l'Andrucci, confondendo il sacro col profano, ha meritato giustamente di esser censurato più al Tribunal dell'Inquisizione,

che a quello da Critici.

In secondo luogo non vi sia troppa dissomiglianza tra il termine proprio, e il metaforico. Escluse pertanto rimangono, come viziose tutte quelle Metafore, che contengono una tal soverchia dissomiglianza, e sproporzione: e tali appunto sono quelle, onde sono ripieni i libri di non pochi Rimatori, singolarmente del Secolo XVII. Ascoltatene una riferita dal Tasso al luogo citato, che vi farà al certo crepar delle risa.

Son gli occhi vostri archibusetti a ruota,

E le ciglia inarcate archi turcheschi. Tali ancora sono, e forse più stucchevoli quelle del Cavalier Marini, che sopra ogni altro si porta il vanto di essere stato famoso corrompitore della Poesia Italiana. Da tale Scuola Marinesca, Achillinista, e Ciampolista sono uscite quelle definizioni del pallone:

Piccolo mondo gravido di vento Pigmeo volante in tumida figura, Augel senz'ali, sferico portento, D'un Cielo epilogato architettura. Tali scuole insegnavano a sostener l'edificio della testa con la colonna del collo, ed avvelenar l'obblio con l'inchiostro. Allora si cangiavano in perle le lagrime, e gli astri in delfini; i denti erano gemme, la bocca un vaso di rubini, e il naso un obelisco.

All'Ariosto ancora caddero di penna non poche metafore, che sono sgarbate, e dure: come ammorzar le luci per uccidere; effuscar di nebbia una cosa serena per occultare una cosa manifesta: falsar l'usbergo per trapassarlo; tritar la terra per essere agricoltore, e simili da non essere imitate, massimamen-

te da' Principianti.

Terzo, l'uso delle Metafore non sia troppo frequente per non rendere il componimento oscuro, e stucchevole. Si renderebbe oscuro, perchè con la troppa frequenza de' Traslati non si verrebbe più a discernere il significato proprio dall'improprio, nè si conoscerebbe, qual somiglianza passi fra l'oggetto proprio, e il metaforico: quindi disse assai bene Demetrio Falereo, che la continuazion delle Metafore fa, che l'orazione diventi un enimma: eccone un esempio dell' Ariosto:

Fortuna per toccarti fino all' osso Ti tolle a un tempo l' uno e l' altro lampo Di forza, e di saper, che viva teco,

E tu rimaso in tenebre sei cieco. Ma poi accorgendosi il medesimo Poeta dell'oscurità, tosto soggiunse:

Io ti dico d'Orlando, e di Rinaldo.

Così peccherebbe d'oscurità chi chiamasse Scudo di Bacco il Fiasco, e Fiasco di Marte lo Scudo: benche queste due Metafore hanno trovato nell'antichità qualche laudatore: dell'istessa fatta sono il dire Scettro peni-

tente il Re David, L'Evangelista Apelle San Luca, la Porpora di Betlemme San Girolamo ec.

Si renderebbe ancora Stucchevole, come appunto i soverchi profumi, che a lungo andare danno in testa; nel principio dilettano, nel processo poi stancano. Oltrechè, la troppa frequenza delle Metafore degenera in puerilità, e ci toglie il gusto, che sogliam ricavare dalla novità. Sia pertanto lo scrittore molto prudente non men nell'uso, che nel ritrovamento di queste traslazioni; ma qui consiste tutta la difficoltà (dice Aristotele) nel saper ben usare di questa per altro necessaria libertà di parlar metaforico, e con parole non proprie. Quel, che può dirsene in generale intorno al loro uso si è, ch'elle convengono bene alla lirica poesía, meno all'epica; ancor meno alla tragedia, e quasi nulla alla commedia; che al carattere infimo non si adattano, che le Metafore più volgari, e che sono ite già in proverbio: poco al sublime, e solo nel genere fiorito, o mezzano si ha il diritto di passare con libertà dal proprio al metaforico. Quanto poi al ritrovamento delle Metafore, quelle, secondo Ermogene, sono le più vaghe, le quali attribuiscono alcun senso, volontà, e consiglio alle cose, che per se ne son prive, come il dire: L'aure mi ascoltano: Gli alberi non vogliono serbarmi fede: I miei pensieri ragionano insieme di lor obbietto. Così l' attribuir favella, e sentimenti agli augelli, agli alberi, a' fiori, all'erbe, all'onde, venti.

Finalmente la Metafora una volta presa, si dovrà continuare, e non passare da una Metafora ad un'altra: così il Petrarca lodevol-

Die redby Genoles

mente prosegue la Metafora della Nave in quel Sonetto Passa la nave ec. Benchè in altri suoi componimenti, forse senza avvedersene, è uscito, come suol dirsi, dal solco, come nella canzone: Si è debile il filo ec. Comincia da filo la Metafora, e finisce in riva, dicendo:

Si è debile il filo, a cui s'attiene

La gravosa mia vita, Che s'altri non l'aita,

Ella fia tosto di suo corso a riva.

Così nel Sonetto: l'piansi, or canto, dice, che il fiume di lagrime, che versa, è per accorciare la tela del viver suo; e nel Sonetto: Sì traviato è il folle mio desio, trapassa dalla Metafora del cavallo a quella d'un ferito, che cavalchi per servirsi della medicina, che gli procaccia il cavallo, ed altre simili, che sono condonabili ad un poeta così grande: ma ipocondriaco, e appassionato, qual era il Petrarca.

Non s'intende per tutto ciò, che in uno stesso Sonetto, o altro componimento, non possano essere più Metafore; ma perchè si avvertisca, che cominciatosi un sentimento da una Metafora, bisogna continuare il filo, e non passare ad un'altra: ma non deesi poi continuare talmente, che si attribuiscano al termine metaforico tutti gli effetti del termine proprio: errore gravissimo, in cui inciamparono molti del Secolo trascorso: così potra uno chiamar fuoco l'amore: ma a questo fuoco metaforico non potra attribuirsi il bruciare un edifizio, o un legno secco: come scioccamente disse colui degli occhi di Santa Maria Maddalena;

Pastor ignem quæris ? ad eosdem oculos diverte: ferulam inflammabis:

Que-

Questi sono gli Avvertimenti, che soglion darsi intorno alla Metafora dagli Autori più famosi, e del miglior gusto; con tutto ciò nel servirsene dobbiamo sempre seguire i dettami del giudizio; poichè in qualunque componimento, dice il Cardinal Pallavicino, le regole posson chiamarsi gli stromenti dell'opera, ma l'Architetto è il solo giudizio.

#### Della Sineddoche.

Alla Metafora siegue la Sineddoche, che in nostra lingua suona il medesimo, che Intendenza, o Intellezione, e può usarsi in sette maniere. Prima, quando si mette il tutto per la parte, come fredd'anno, che disse il Petrarca per lo verno.

Come il fredd'anno oltre l'ondoso mare

Caccia gli augelli ec.

Seconda, la parte per lo tutto, come tettoper la casa; oziose piume per tutto il letto; ora per tempo.

Cose, ch' a ricontarle è breve l'ora. Petr. Terza, quando si nomina uno in cambio di molti, o il numero del meno per quello del più: Così in vece di Latini, e Greci disse il Petrarca.

Má se il Latino, e'l Greco

Parlan di me dopo la morte, è un vento. Quarta, quando si prendon molti in vece d'uno, come gli Alessandri per Alessandro ec.

E qual'è quello che tutto di si dice, Voi in vece di Tu, e Vostro, e Nostro in cambio di Tuo, e Mio.

Quinta, quando si prende il genere per la specie, come arme in vece di zappe, Uccel-

lo per Aquila: così il Petrarca:

L'avaro Zappador l'arma riprende.

E fui l'Uccel, che più per l'aer vola.
Sesta, al contrario, la spezie per lo genere; come il ghiaccio del Reno per ogni ghiaccio, le api Iblee in vece di api solamente: la porpora di Tiro per qualsivoglia porpora.
Settima finalmente, la materia per la cosa fatta di essa: come il ferro per la spada,

Popolo ignudo, paventoso, e lento,

Che ferro mai non stringe.

Così l'oro in vece de denari, come disse Virgilio, fedelmente tradotto dal Beverini co seguenti Versi:

A che non forzi un mortal petto, infame De l'oro ingorda, e svellerata fame!

#### Della Metonimia.

La Metonimia, che in lingua Italiana dicesi Trasnominazione, si fa quando il significato d'una cosa si reca ad un'altra: e ciò avviene in molti modi.

È prima, quando si pone il continente in vece del contenuto, come l'Italia per gl'I-

taliani.

Che s'aspetti non so, nè che s'agogni Italia, che suoi guai non par, che senta. Petr. Secondo, quando si prende al contrario il contenuto pel continente: così Virgilio disse, che ardeva Ucalegone in vece della casa, ove albergava Ucalegone:

.... Jam proximus ardet

Ucalegon.

Tradotto così dal Caro:

Già il suo vicino Ucalegon ardea. Terzo, quando si pone la cagione per/l' effetto; come Paura in vece di Pallore da quella cagionato: come cantò il Petr.

z E

E di bianca paura il viso tinge.

Quarto, al contrario, l'effetto per la cagione; così diciamo pallida la morte, perche cagione della pallidezza, e penose le notti per gli affanni, che ci fanno penare in quel tempo, come disse il Petrarca:

E ripregando te, pallida morte,

Che mi sottragghi a si penose notti. Così dicesi, cieco il timore, perchè rende gli uomini inconsiderati, e pigro il sonno,

perchè pigri gli rende.

Quinto si fa, ponendosi l'inventore per la cosa trovata, come Giove, e Palla per virtù, e dottrina: Venere, e Bacco, per lussuria, ed ubbriacchezza. Così disse il Petrarca:

Ha fatto suoi Dei

Non Giove, e Palla, ma Venere, e Bacco. Sesto, quando si prende il Possessore per la cosa posseduta, o il Dio del luogo per l'istesso luogo, o l'autore pel suo libro, così S. Pietro in vece della Chiesa, Nettuno per lo Mare, e Dante ancor disse: (Inf. 5.)
Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse.

Settimo finalmente può farsi la Metonimia, usando il segno per la cosa significata: come la Palma, e gli Allori per la Vittoria, il Cipresso per la Morte, lo Scettro, e il Trono per l'Impero: Così il Tasso. Ger. 5.

Gir fra i nemici, ivi o Cipresso, o Palma

Acquistar per la Fede ec.

#### Dell' Antonomasia .

L'Antonomasia, che in nostra favella suona Pronominazione, è un Tropo, per cui, in vece del nome proprio, chiamiamo uno con altro nome generale, e comune, preso o da' suoi suoi effetti, o dai suoi pregi, o dall' ufficio, che esercita, o dalla Patria, o dagli Antenati, o d'altra cosa simile. Questo Tropo può farsi in sei maniere.

Prima, adoperando il nome Patronimico in cambio del proprio; come chi dicesse Alide per Ercole, Atride per Agamennone.

Seconda, adoperando alcun aggiunto senza il suo sostantivo, come dicendo: il Traditor di Egitto in vece di Tolomeo, o di chi altro intenda parlare il Petrarca: i duo chiari Trojani per Ettore, ed Enea.

Terza, usando i nomi patri, come dicendo: Citerea, o la Ciprigna Dea per Venere.

Quarta, adoperando i nomi appellativi in vece de propri: come il Poeta in vece di Omero, l'Apostolo in vece di S. Paolo.

Quinta, i nomi propri per gli appellativi, per esempio Trasone per un Vanaglorioso; Mecenate per Protettore de' letterati.

Finalmente, adoperando i nomi delle genti, e delle nazioni: come Cretese per Bugiardo; Cartaginese per Mancator di fede. Questa Figura è assai usitata dai Poeti, specialmente nei primi tre modi.

## Dell' Onomatopeja .

L'Onomatopeja, che in Italiano direbbesi Nominazione, si fa, quante volte con qualche parola esprimiamo il suono della voce, che manda o l'uomo, o qualche animale, o anche qualche cosa insensata, come il vagire de' Bambini, il ruggire dei Leoni, il nitrire dei Cavalli, l'urlare dei Lupi, il crocitare dei Corvi, lo squittire dei Pappagalli, il ragghiare degli Asini, il miagolare delle Gatte, lo schiamazzare delle Galline, quan-

do hanno fatto l'uovo, il pigolare dei Pulcini, il trutilare dei Tordi, il muggire de Bovi, ed altri raccolti dal Varchi nella sua Dafne, così scrivendo:

I Serpenti fischiar, gracchiaro i Corvi,
Le Rane gracidar, bajaro i Cani,
Belarono i Capretti, urlaro i Lupi,
Ruggirono i Leon, mugghiaro i Tori,
Fremeron gli Orsi, e gli Augei notturni
Civette, ed Assivoi, Gufi, e Cuculi,
S'udir presaghi del gran danno in lungo
Dall'alte torri, e'n cima ai tristi nassi
Strider con voci spaventose, e meste.

A questa Figura appartiene la voce taratantara, esprimente il suon della Tromba,

usata dall'antico Ennio.

Cum tuba terribili sonitu taratantara dinit.

E in Italiano con la voce tarapatà: E nel sentir tarapatà marciò.

Inoltre le Voci Trettanelò, e Tina Tinella; la prima inventata da Archiloco, la seconda da Filosseno, amendue per imitare il suon della Cetra di Polifemo.

Convien però avvertire, che non è lecito l'inventar nuove voci in grazia dell' *Qnomatopeja*; ma ci potremo solamente servire del-

le gia ritrovate da buoni Autori.

#### Della Catacresi .

La Catacresi, cioè Abusione si fa, quando in vece del nome proprio, se ne piglia un altro prossimo, come sarebbe il dir Parricida a chi avesse ucciso un Fratello, una Sorella ec.

#### Della Metalessi .

La Metalessi, o Trassunzione si fa, quando in vece del nome vero e. g. anno, o mese un altro se ne pone, che grado per grado induce il nostro intelletto alla cognizione delta cosa significata: così Dante per molti anni, disse Inf. 29.

Ma s'ella vive sotto molti Soli.

E in cambio di dire più mesi;

Più Lune ha volto il Sol, poiche fu spenta. Il Tasso nel suo Aminta 1. 2. per tre anni;

..... E gia tre volte

Ha il nudo Mietitor tronche le spighe. Dove dalle rivoluzioni del sole, e dalla messe si viene in cognizione dell'Anno, e dal corso lunare cavasi la notizia del Mese: Così dicesi Tre Verni, Tre Estati per Tre Anni. Di questi due ultimi Tropi appena se no trova esempio presso i Poeti Italiani.

# Dell' Antifrasi .

Tropi di parole, e che corrisponde in nostra favella alla Contralocuzione, è quante volte ad una cosa si dà il nome preso da una proprietà contraria alla medesima cosa, qual fu, quando per Malevento si cominciò a dire Benevento; ed Eumenidi, cioè miti, e benigne le furie infernali, e benedetto dir si suole per non dir maledetto. Ma questa propriamente non dee annoverarsi fra i Tropi, come vorrebbe il Farnabio, non essendo a noi lecito l'inventarne dei nuovi; e appena è in uso presso i Poeti Italiani: potrebbe so-

56

lamente servire ger saper l'etimologia, che danno i Gramatici ad alcune parole.

### DE' TROPI DI SENTENZE.

# Dell'Allegoria.

L'Allegoria altro non è, che una consinuazione di Metafore: Si fa, quante volte con le parole diciamo un sentimento; ma intendiamo significarne un altro, per la somiglianza, che corre fra quei due sentimenti. Or questa Allegoria è di due spezie; l' una si chiama pura, ed è quando stiamo sempre sul parlar metaforico senza frammischiarvi alcun termine proprio, qual'è questa del Petrarca.

Tra si contrari venti in frale barca Mi trovo in alto mar senza governo. Così felicemente vien tirata giù sino al fine l'Allegoria in quel celebre Sonetto del Pe-

trarca, che è il seguente :

Passa la nave mia colma d'obblio,

Per aspro mare a mezza notte il verno Infra Scilla, e Cariddi; ed al governo Siede'l Signor, anzi'l nemico mio: A ciascun remo un pensier pronto, e rio,

Che la tempesta, e'l fin par ch'abbi a scherno: La vela rompe un vento umido eterno Di sospir, di speranze, e di desio:

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni Bagna, e rallenta le già stanche sarte; Che son di error con ignoranza attorto:

Celansi i duo miei dolci usati segni:
Morta fra l'onde è la ragion, e l'arte,

Tal ch'io comincio a disperar del porto. Dove per Nave s'intende l'Anima di chi va perduto dietro agli amori del mondo.

L'altra spezie di Allegoria si chiama im-

pu-

pura, o mista, ed è, quando alle parole traslate se ne frammischiano delle proprie, come; Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del mio ngegno. Dant.

## Dell' Iperbole .

L'Iperbole è, quante volte esaggeriamo una cosa o troppo innalzandola, o troppo diminuendola, non già perchè vogliamo far credere quella tal cosa o più grande, o più piccola di quel che sia; perchè questo sarebbe un mentire; ma solamente per far formare agli Uditori il giusto concetto di quella cosa, di che si tratta: perciò disse Seneca, che l'Iperbole narra cose incredibili, per far concepire cose credibili: Nunquam tantum sperat Hyperbole, quantum audet: sed incredibilia affirmat, ut ad credibilia perveniat. Una tal esaggerazione può farsi in più modi, e prima semplicemente, come, E volo sopra il cielo. Tutto il mondo abbraccio.

O'con la similitudine come; Non fan si grande, e si terribil suono Etna qualor da Encelado è più scossa, Scilla, e Cariddi, quando irate sono. Pet.

O con la comparazione, qual'è:
Riprese il corso più veloce assai,
Che Falcon d'alto a sua preda volando:
Più dico: ne pensier poria giammai
Seguir suo volo, non che lingua, o stile. Pet.

O con certi segni, come sarebbe:

Qui vanno sì, che'l polveroso piano

Non ritien della rota orma, o del piede.

Fumar gli vedi, ed anelar nel corso,

E tutto biancheggiar di spuma il morso. Tas
Altrettante maniere sono del diminuire iper
bolicamente la cosa; benchè più spesso l'u-

na,

na, e l'altra Iperbole di accrescimento, e di diminuzione si faccia per via di similitudine, comparazione; come si raccoglie dagli esempli innumerabili, che di questo Tropo si leggono presso i Poeti; così Dante (Par. 22.) chiamò la Terra un' Ajuola ( e potrà servirci di esempio d'Iperbole di diminuzion dicendo:

L' Ajuola, che ci fa tanto feroci, Volgendom' io con gli eterni Gemelli Tutta m'apparve da colli alle foci.

Vuolsi però aver cura, che non sieno le Iperboli manifestamente false; e le più belle, secondo Longino, saranno quelle, alle quali si fara strada di modo, che arrivino agli Uditori occulte, nè si lascino conoscere per Iperboli. Le altre sono chiamate da Demetrio Falereo freddissime, e da Asistotele puerili; qual'è riputata dal Nisieli quella dell' Ariosto Fur. c. 8. st. 20.

Sol la Cicala con nojoso metro Fra i densi rami del fronzuto stelo,

Le valli, e i monti assorda; e'lmare, e'lcielo. Che sarebbesi potuto più dire, se Giove mosso avesse il più terribil tuono a rumoreggiare sul Mondo? non si comprendano però fra queste le Iperboli, che sono ricevute dall' uso, come sono, che il mare alza le onde alle stelle. Toccar il cielo col dito: il chiamar rose le guance, oro le trecce, avorio la fronte, stelle gli occhi, e simili. Nemmeno quelle, che si concedono facilmente allo stile burlesco, qual'è il seguente Sonetto del Berni:

Passeri, e beccafichi magri arrosto, E mangiar carbonata senza bere: Essere stracco, e non poter sedere, Aver il fuoco presso, e'l vin discosto: Ris-

Riscuotere a bell'agio, e pagar tosto, F. dare ad altri per avere a avere: Essere a una festa, e non vedere, E sudar di Gennajo, come d'Agosto. Avere un sassolin'n una scarpetta, E una pulce dentro a una calza, Che vadi in giù, e'n su per istaffetta: Una mano imbrattata, ed una netta; Una gamba calzata, ed una scalza, Esser fatto aspettare; ed aver fretta: Chi più n' ha, più ne metta, E conti tutti i dispetti, e le doglie; Che la maggior di tutte è l'aver moglie. E quell'altro di Niccola Strozzi. Naso gigante, presso cui parrebbe Esser pigmea la Torre di Babelle: Serse sopra di te passar potrebbe, Senza far altro ponte, il varco d' Elle. Le Moli, onde all' Egitto il vanto crebbe, Presso l'altezza tua son bagattelle: Se ti drizzassi verso il Ciel, dovrebbe In scoglio urtar la nave delle stelle. Quel che in Focide tanto erge la fronte, Perch' è simile a te, detto è Parnaso, Ove han le sacre Dive il sacro fonte. Se in te Tifeo s'incontrava a caso, Lasciato avria d'imponen monte a monte, Se per scalare il Ciel bastava un naso.

#### Dell' Ironia.

L'Ironia è, quante volte per esprimere una cosa ci serviamo di parole, che significano tutto il contrario di quella; ma dalle circostanze, e dal tono, con cui le pronunciamo, ben si accorgono gli Uditori di quel che vogliamo dire. Tal' è quella Canzone tutta ironica, e burlesca di Anton Frances co Graz-co

Grazzini in morte di Giovanni Mazzuoli per soprannome lo Stradino, il Consegrata, di cui ne trascrivo qui la prima strofa, e il commiato.

(a) Or hai fatto l'estremo di tua possa
O crudel morte iniqua, e scellerata,
Poiche del Consegrata
Hai chiuso in poca fossa
La carne, i nervi, e l'ossa,
E del suo primo onor spogliato il mondo:
Avendo messo al fondo

Un Uom, ch' aveva pur senza dottrina (b) Grazie, che a pochi il Ciel largo destina: Laonde il suo bell'Arno Piange, e di tesiduol, non mica indarno,

Anzi a ragion; poichè in cento mila anni Non viene al mondo un si fatto Giovanni

Vanne, Canzón, piangendo, e narra, come La morte oggi a gran torto

Con doglia, e danno universale ha morto Un Uomo saggio, il più dolce, il più vario, Che infino a qui visto abbia il Calendario. Assai più graziosa è l'Ironia del Berni, che piange la Barba di Domenico d'Ancona. Chi fia giammai così crudel persona,

Che non pianga a cald'occhi, e a spron battuti, Empiendo il Ciel di pianti, e di starnuti,

La Barba di Domenico d'Ancona? Qual cosa fia giammai si bella, e buona,

Che invidia, o tempo, o morte in mal non muti?

O chi contra di lor fia, che l'ajuti,

Poiche la man d'un Uom non le perdona?

Or hai dato, o Barbier, l'ultimo crollo Ad una Barba la più singolare, Che mai fosse descritta in verso, o in prosa,

(a) È del Pet. Son. 282. (b) È del Pet. Son. 178.

Almen gli avessi tu tagliato il collo, Piuttosto che tagliar si bella cosa; Che si saria potuto imbalsamare;

E fra le cose rare

Porlo sopra a un uscio in prospettiva, Per mantener l'immagine sua diva:

Ma pur almen si scriva Questa disgrazia di colore oscuro Ad uso d'epitaffio in qualche muro:

Ahi caso orrendo, e duro! elle Barbe la Corona,

Giace qui delle Barbe la Corona, Che fu già di Domenico d'Ancona.

Quando l'Ironia costa di parole, che deridono, e insultano, allora si chiama Sarcasmus ovvero Subsannatio, cioè derisione, e beffa: Com'è quella di Dante, Inf. 26.

Godi Firenze, poiché se' si grande, Che per mare, e per terra batti l'ali, E per l'inferno il tuo nome si spande.

E quella di Bradamante a Rodomonte da lei vinto presso l'Ariosto c. 35. st. 50.

Ella si volta, e contra l'abbattuto
Pagan ritorna, e con leggiadro motto:
Or puoi (disse) veder, chi abbia perduto,
Ed a chi di noi tocchi a star di sotto?

Il Tasso parimente nella sua Ger. lib. Vieni in disparte pur tu, ch' omicida Sei de'Giganti solo, e degli Eroi: L'Uccisor delle femmine ti sfida.

## Della Perifrasi.

La Perifrasi, che alcuni ascrivono a' Tropi di Sentenze, è quante volte una cosa, che potrebbe spiegarsi con una, o con poche parole, noi la spieghiamo con molte, facendone un giro, il che dinota la parola greca Periphrasis, che vuol dire Circumlo cutio; osservatene gli esempj. E primieramente il Petrarca spiegò in quattro versi Dio Creatore, dicendo:

Quel, che infinita Providenza, ed Arte Usò nel suo mirabil magistero, Che criò questo, e quell'altro Emisfero,

E mansueto più Giove, che Marte. E in vece di dire su'l farsi sera, disse,

Ne la stagion, che 'l ciel rapido inchina Verso occidente, e che'l di nostro vola A gente, che di là forse l'aspetta. Il medesimo Petrarca così spiegò lo spun-

tar dell' Aurora.

Quand' io veggio dal ciel scender l' aurora Con la fronte di rose, e co' crin d'oro.

E Dante dir volendo dalla sinistra, disse: Da quella parte, onde il cor ha la gente. Monsignor della Casa per ispiegare la gelosia, usa leggiadramente questa perifrasi:

Cura, che di timor ti nutri, e cresci, E più temendo, maggior forza acquisti, E mentre con la fiamma il gelo mesci; Tutto il regno d'amor turbi, e contristi.

In pochi versi tutte le quattro Stagioni rinchiuse il Bembo.

E quando il giorno breve

Copre le rive, e le piaggie di neve,

E quando il lungo infiamma le campagne,

E quando aprono i fiori,

E quando i rami poi tornan minori. Leggete i buoni Autori, e troverete infini-

te, e tutte belle Perifrasi.

Quanto poi la Perifrasi aggrandisca il parlare, lo insegna il gran Retore Dionigi Longino alla sez 25., e 26. Onde Sosipatro Carisio nel 4. della Gramat. Periphrasis, dice, est oratio longa cum cultu. Fit autemaut ut brevitatem splendide producat, aut ut fadi-

tatem circuitu devitet. Si adopra adunque la Perifrasi, per amplificare con leggiadria, qual'è:

Or che'l ciel, e la terra, e'l vento tace, E le fere, e gli augelli il sonno affrena, Notte il Carro stellato in giro mena, E nel suo letto il mar senz' onda giace. Petra

Ove bastava il dire, ma senza ornamento;

Notte il Carro stellato in giro mena. Adoperasi in oltre per decenza, quando la modestia, l'onèstà, e il costume non soffre, che la cosa si nomini col nome proprio, come di sopra s'è detto. Aggiungasi il terzo motivo, ed è, quando la cosa non ha nome proprio, e allora è per necessità. Avvertiscasi finalmente, che siccome la Perifrasi, quando è bella, nobile, ed espressiva del concetto, vien riputata da Longino (Stil. subl.) come un fonte primario della poetica locuzione; così, se tale non è, ella è una freddezza, che fa ridicolo, e gelato il parlare. Tale appunto è quella sciocchissima Perifrasi delle stelle riferita dall'Apatista:

O del banco di Dio Zecchini ardenti.

### S. III. Delle Figure.

Dopo la spiegazione de Tropi, a me sembra molto a proposito l'accennare alcune poche Figure, che vagliono principalmente ad aggiunger vaghezza, ed energia alla poetica frase.

### Della Ripetizione.

Questa Figura, che è una replicazione di una, o più parole, è molto acconcia a muovere, e a far vaghezza ne' versi, se si adoperi con discrezione, e con garbo: e può usarsi in varie guise. Primieramente incomincianciando due, o più versi con la medesima voce: come il Petr. Son. 253.

Veramente siam noi polvere, ed ombra: Veramente la voglia è cieca, e'ngorda:

Veramente fallace è la speranza.

II. Terminando il verso con la voce medesima, onde fu incominciato, come quel verso del Petr. Canz. 39.

Prendi partito accortamente prendi.

O incominciando il secondo, come su terminato il primo verso: tale è quella ripetizione del Cav. Guarini: At. 5. sc. 6.

Non avrà prima fin quel, che v offende.

O ripigliando due, o tre volte, ma con gradazione l'ultima voce del verso antecedente, com è quella mirabile ripetizione di Daute, Par. 30.

Del maggior corpo al Ciel, ch' è pura luce; Luce intellettual piena d'amore; Amor di vero ben pien di letizia; Letizia, che trascende ogni dolzore.

Il Tasso parimente al c. 9. st. 23. Ger. lib. Non cala il ferro mai, ch' a pien non colga, Ne coglie a pien, che piaga anco non faccia,

Nè piaga fa, che l'alma altrui non tolga.

III. Replicando una, o più voci subito, senza interrompimento alcuno: ciò, che dicesi
ancora Conduplicazione: come quel verso
dell'Ariosto:

Non son, non son io quel, che pajo in viso.

E il Tasso. Ger. 8. 71.

Arme Arme freme forsennato, e insieme La Gioventu superba arme arme freme.

O ripetendola anche tre volte sul fine, qual è quel verso del Petrarca.

I'vo gridando pace, pace, pace.

Dialization Good

O dopo un breve interrompimento.

Qui tutta umile, e qui la vidi altera; Or aspra, or piana, or dispietata, or pia;

Or vestirsi onestate, or leggiadria;

Or mansueta, or disdegnosa, e fiera. Pet. O dopo una più lunga interruzione, e in certi luoghi determinati del Componimento, come nell'ultima Canzone del Petrarca in lode di M. Vergine N. D., in cui la voce Vergine sta collocata al principio del primo, e nono Verso d'ogni strofa.

Altre maniere di Ripetizione potrete osservare presso il Minturno Poetic. Lib. 4. pag 404.

### Dell' Interrogazione .

Juesta figura si adopera non per sapere cosa ignota, o dubbia; ma per dare maggior energia, e forza al dire: Poiche maggiormente risalta la lode, il biasimo, la niprensione, la derisione, la confusione altrui, facendolo per via d'interrogazione, che per via di semplice affermazione, o negazione. Vale in oltre mirabilmente ad esprimere in se stesso, o a risvegliare negli altri vari affetti dell'animo, come sarebbono lo sdegno, l'ammirazione, la compassione, e simili. Esempi di questa figura ne incontrerete moltissimi presso i Poeti: un intero Sonetto d' interrogazioni composto ha il Petrarca, ch'è il 258. della seconda Parte: e nella Canz. Italia mia ec.

Non è questo il terren, ch'i' toccai pria? Non è questo il mio nido,

Ove nudrito fui si dolcemente?

Non è questa la Patria, in ch'io mi fido? E nella Canzi. O aspettata ec.

Nell'altrui ingiurie del suo sangue Roma SpesSpesse fiate quanto fu Cortese? Ed or, perche non fia Cortese no, ma conoscente, e pia A vendicar le dispietate offese Col figliuol glorioso di Maria?

Il Tasso similmente. Ger. 6. 3.

E insino a quando ci terrai prigioni

Fra queste mura in vile assedio, e lento?

E al canto 9. st. 10.

Dunque accesi tuguri, e greggi, e buoi,
Gli alti trofei di Soliman saranno?

Così racquisti il Regno? e così i tuoi

Oltraggi vendicar ti credi, e'l danno?

### Dell' Esclamazione.

L'Esclamazione si fa col soggiungere alle Interjezioni oh, ahi, ah, oime, lasso ecun affetto o di ammirazione, o di orrore, o di sdegno, o di dolore, o di compassione: e suol dare un gran risalto alla Poesia: eccovene gli esempi del Petrarca:

Ahi dispietata morte, ahi crudel vita!
O viva morte, o dilettoso male!
Oime 'l bel viso, oime'l soave sguardo!
O poggi, o valli, o fiumi, o selve, o campi!
O misera, ed orribil visione!

# Dell Ipotiposi .

Questa figura si fa col raccontare una, o più azioni o vere, o finte; ma con espressione così vivace, che sembrino non solamente udirsi, o leggersi; ma vedersi cogli occhi propri. Di questa Figura innumerabili esempi troverete nella Gerusalemme liberata del Tasso, e appresso quasi tutti gli Autori. lo ne rapporterò un solo in quelle stanze dell'

1.

Afiosto, dove il rumore, e lo strepito ci si descrive d'un campo, che si muove, e affronta il Nimico.

Lalto rumor de le sonore trombe,
Di timpani, e di barbari strumenti
Giunti al continuo suond' archi, e di frombe,
Di macchine, di ruote, e di tormenti:
Equel, di che più par, che il ciel rimbombe,
Gridi, tumulti, gemiti, e lamenti
Rendon un alto suon, ch' a quel s' accorda,
Suon che i vicin, cadendo, il Nilo assorda.
Gande ombra d'ogn' intorno il cielo, involve
Nata dal saettar de li duo campi,
L' alito, il fumo del sudor, la polve
Par che ne l'aria oscura nebbia stampi.
Or qua l'un campo, or l'altro là si volve:
Vedrestior, come un segua, or come scampi,
Ed ivi alcuno, o non troppo diviso
Rimaner morto, ov'ha il nimico ucciso.

## Dell' Apostrofe.

L'Apostrofe, figura frequentissima appesso i Poeti, si fa col rivolgere il discorso ca Dio, o agli uomini, o ad altre creature acora insensate: così Dante Purg. 20.

O Ciel, nel cui girar par che si creda Le condizion di quaggiù trasmutarsi ec.

O Avarizia, che puoi tu più farne;
Poi c'hai'l sangue mio a te si tratto,
Che non si cura della propria carne?
I Petrarca così comincia un Sonetto.
Valle, che de'lamenti miei se'piena,
Fiume, che spesso del miopianger cresci,
Fere silvestre, vaghi augelli, e pesci,
Che l'una, e l'altra verde riva affrena;
Iria de'miei sospir calda, e serena;
Bol-

Dolce sentier, che si amaro riesci, Colle, che mi piacesti, or mi rincresci-

### Dell' Etopeja.

· L' Etopeja è una viva espressione de' ostumi, dell'indole, dell'ingegno, e di alte doti, o difetti dell'animo. Così il Tasso Il Canto 2. del suo Goffredo forma con vivacisimi colori il ritratto dell' animo, e de'cstumi di Alete:

Alete è l'un, che da principio indegno Tra le brutture de la plebe è sonto, Ma l'innalzaro a primi onor del Regno Parlar facondo, lusinghiero, e scorto, Pieghevoli costumi, e vario, ingegno Al finger pronto, all' ingannare accorto; Gran fabbro di calunnie, adorne in mod Nuovi, che sono accuse, e pajon lodi.

Talvolta ancora si esprimono le doti bune, o cattive del corpo, come la bellezza o la deformità del volto, o gli abiti, o gi andamenti, o altre azioni esterne della pesona: e in tal caso appellasi Prosopografia: e cone l'esempio in quel piacevolissimo Sone to del Berni.

Chi vuol veder quantunque può Natura In far una fantastica Befana, Un' ombra, un sogno, una febbre quartana Un model secco di qualche figura: Anzi pure il model della paura,

Una lanterna viva in forma umana, Una mummia appiccata a tramontana; Legga per cortesia questa scrittura:

A questo modo fatto è un Cristiano, Che non è Contadin, nè Cittadino, Enon sa s'ei s' è in poggio, o s' ei s' è in pian Credo, che sia Nipote di Longino:

Co-

Com' egli è visto fuor; rincara il grano, Alla più trista, ogni volta un carlino.

Fugge da Cerajuoli, Acciocche non lo vendan per un boto, Tanto à sottil, leggiero, giallo, e vuoto.

Comunque il Buonaroto

Dipinge la Quaresima, e la Fame,

Dicon, che vuol ritrar questo Carcame, ec.

Or eccovi dipinta -

Una figura arabica, un arpia, Un Uom fuggito dalla notomia.

Seitiam ora l'Ariosto, il quale descrive la frude:

Area piacevol viso, abito onesto,

In umil volger d'occhi, un andar grave, In parlar si benigno, e si modesto,

The parea Gabriel, che dicesse ave.

Era brutta, e diforme in tutto il resto ec. Mi qual più graziosa cosa di quella descrizine, in cui l'Ariosto medesimo ci dipigne l'aito della Discordia? Mr. 2812 1 79 9 2375 4

L conobbe al vestir di color cento Fatta a liste inequali, ed infinite, Ch' or la coprono, or no; che i passi e'l vento Le giano aprendo, ch' erano sdruscite. I crini avea qual d'oro, e qual d'argento, E neri, e bigi, e aver pareano lite:

Altri in treccia, altri in pastro erano accolti: Molti a le spalle, alcuni al petto scielti.

D. citatorie piene, e di libelli, D'esamini, e di carte di procure Avea le mani, e'l seno; e gran fastelli Di chiose, di consigli, e di letture, Per cui le facultà de poverelli Non sono mai ne le Città sicure: Avea dietro, dinanzi, e d'ambo i lati

Notai , Procuratori , ed Avvocati .

Del

#### Della Dubitazione .

4a Dubitazione è, quando il Poeta finge di pender dubbioso senza sapere a qual colsiglio appigliarsi. Una tal figura suole aver luogo negli esordi, o ne' principi del Compnimento: così il Petrarca comincia la Canz. 17. Lasso me, ch' io non so in qual parte piethi

La speme, ch'è tradita omai più volte E il Sonetto 232.

Che fai? Che pensi? che pur dietro guadi Nel tempo, che tornar non pote omai t.

E il Sonetto 102.

S' amor non è ; che dunque è quel ch' i' seno? Ma s'egli è Amor ec.

Il qual Sonetto così fu imitato da Gabrillo

Fiamma Son. 48.

Signor, se la tua Grazia è foco ardente, Come dà tanto refrigerio al core? Se d'umor fonte; ond' ha quel vivo ardores Da cui struggere ognor l'alma si sente S'è luce più che'l Sol chiara, e splendent, Come oscura del Mondo ogni splendore S'è vita, ond'è, che l'uom si tosto mor, Quando ha la sua virtute al cor present? Queste contrarie tempre in me pur sento Che mi raffredda il fuoco, accende il fiun, Il Sole accieca, e da la morte vita. Ma di saper il modo indarno io tento: Poiche non può mortal terreno lume Dell'opre tue scoprir l'arte infinita.

### Della Preterizione, e della Reticenza

La Preterizione si fa, quando fingiano di non sapere, o di non voler dire ciò, de allora maggiormente, e con più energia dich-

mo:

mo: eccone l'esempio del Petrarca Canz. 29. Cesare taccio, che per ogni piaggia Fece l'erbe sanguigne

Di lor vene, ove'l nostro ferro mise.

E il Tasso, così fa parlare Argillano al Canto 8. st. 64. e 65. Ger. lib.

Ciò, che sofferto abbiam d'aspro, e d'indegno Sette anni omai sotto si iniqua soma,

E' tal, ch' arder di scorno, arder di sdegno Potrà da qui a mill'anni Italia e Roma. Taccio, che fu da l'arme, e da l'ingegno

Del buon Tancredi la Cilicia doma,

E ch' ora il Franco a tradigion la gode, E i premj usurpa del valor la frode.

Taccio, ch' ove il bisogno e'l tempo chiede Pronta man, pensier fermo, animo audace, Alcuno ivi di noi primo si vede Portar fra mille morti o ferro, o face; Quando le palme poi, quando le prede Si dispensan ne l'ozio, e ne la pace; Nostri non sono già, ma tutti loro

I trionfi, gli onor, le terre, e l'oro. Alla Preterizione è molto affine, e somigliante la Reticenza, che si fa quante volte interrompiamo inaspettatamente il discorso, per dare a chi ascolta più agio di pensare, e conghietturare cose assai più grandi di quelle, che abbiamo già dette. Fra gli esempli. che sogliono addursi di questa figura, è molto celebre quella Reticenza di Nettuno pres-

so Virgilio 1. Æneid.

Jam Cælum Terramque meo sine numine

Miscere, de tantas audetis tollere moles? Quos ego .... sed motos præstat componere fluctus.

Il qual luogo fu così tradotto dal Beverini. D'onde tanta baldanza è nata in voi,

Su-

Superbil io vi farò.... ma intanto voglio Plaçare i flutti ec.

#### Della Correzione.

Questa figura si fa ritrattando il sentimento, o la parola già proferita. Tali sono quelle correzioni del Petrarca, e primadel Son. 156.

Siede 'l Signor, anzi'l nemico mio.

E nel Sonetto 241.

Or, come vedi, vo di te piangendo; Di te piangendo no, ma de miei danni.

Nel Trionfo della morte Capit. 2.

La notte, che segui l'orribil Caso, Che spense'l Sol, anzi'l ripose in Cielo. Angelo di Costanzo nel Sonetto XII.

Spero pianger il fin della mia vita; Se pur rider non dee l'alma quel giorno, Che sarà destinato alla partita Dall'infelice suo fragil soggiorno.

Della Sostentazione, o Sospensione.

Si fa questa figura col tener sospeso per qualche tempo l'uditore, prima di esporgli il nostro sentimento, o altra cosa, della quale si tratta. Nella Stanza seguente dell'Ariosto Fur. 3. st. 1. avete un bell'esempio di questa figura.

Chi mi darà la voce, e le parole
Convenienti a sì nobil soggetto?
Chi l'ale al verso presterà, che vole
Tanto, ch' arrivi all' alto mio concetto?
Molto maggior di quel furor, che suole,
Ben or convien che mi riscaldi il petto:
Che questa parte al mio Signor si debbe,
Che canta gli avi, onde l'origin ebbe.
Del-

### Della Prosopopeja.

Per questa figura s' introduce a parlare una persona ancor lontana, o morta, ovvero una cosa priva di ragione, o di senso, come sarebbe una città, una virtà, un vizio, una furia, accomodandole con la nostra fantasia il discorso, e i sentimenti proporzionati al soggetto: così il Petrarca introduce un pensiero, il quale

parla con la mente, e dice: Che pur agogni? onde soccorso attendi?

\_ Misero non intendi,

Con quanto tuo disnore il tempo passa?

Prendi partito accortamente, prendi ec.

E Fazio degli Uberti fa in un Sonetto di desinenze sdrucciole così parlare l'avarizia:

Io son la magra lupa d'avarizia,

Di cui mai l'appetito non è sazio: Ma quanto più di vita ho lungo spazio, Più moltiplica in me questa tristizia.

Io vivo con sospetto, e con malizia:
Nè elemosina fo, nè Dio ringrazio:
Deh! odi, s'io mi vendo, e s'io mi strazio,
Che mojo di fame, e dell'oro ho dovizia ec.

### Del Dialogismo .

Il Dialogismo, che suol dare molta vivezza a Componimenti, quando si adopera con garbo, e con giudizio, è una figura, per cui s' introducono due, o più persone o reali, o finte a parlare, o contendere fra di loro; ma tai discorsi, o contese sieno bene adattate alle persone; come pur ora si è detto della Piosopopeja. Un ottimo esempio di tal figura abbiamo in quella Canz, del Petrarca Quelli. antiquo ec. ove il Poeta introduce se medesimo ad altercar con amore dinanzi la ragione; e alla st. 6. così dice:

Il mio avversario con agre rampogne Comincia: O Donna intendi l'altra parte, Che'l vero, onde si parte

Quest' ingrato, dirà senza difetto.

Quest in sua prima età fu dato all' arte Da vender parolette; anzi menzogne ec.

E dopo alquante stanze così conchiude:

a questo un strido

Lagrimoso alzo, e grido; Ben me la diè, ma tosto la ritolse.

Risponde: Io no, ma chi per se la volse. Al fin ambo conversi al giusto seggio;

It fin amoo converst at giusto seggio;

Io con tremanti, ei con voci alte, e crude;

Ciascun per se conchiude;

Nobile donna, tua sentenza attendo. Ella allor sorridendo:

Piacemi aver vostre questioni udite; Ma più tempo bisogna a tanta lite.

Nè meno vago è quel Dialogismo presso al Tasso Ger. 17. st. 51. e 52.

E chi se', disse, tu, che si gran fasto Mostri presente il Re, presenti noi? Forse è qui tal, ch'ogni tuo vanto audace

Supererà co' fatti, e pur si tace.
Risponde l'Indo fero: Io mi son uno,
Ch' apo l'opre il parlare ho scarso, e scemo:
Ma s'altrove, che qui, così importuno
Parlavi, tu parlavi il detto estremo.

## §. IV. Della scelta degli Epiteti.

L'Epiteto, volgarmente chiamato Aggiunto, è Aggettivo, è quando s'adatta ad alcun nome proprio, o appellativo un altro nome, che vaglia a dinotare la natura, e la qualità

di quello, come bionde chiome, giovanile errore, ondoso mare, ombra notturna, rapace artiglio. Or questi Epiteti, quando son bene adattati, danno un gran risalto al componimento; e vagliono egualmente presso gli Oratori, e presso i Poeti, non tanto ad accrescer la forza delle parole, alle quali sono apposti, ma a variare ancora, e mutare il comune basso modo di dire, con dargli leggiadria, e novità: il tutto però sta nel saper con giudizio servirsi di quest'ornamento, perché il più delle volte la freddezza, e la bassezza nelle composizioni, massimamente de' principianti, suol nascere dagli aggiunti male apposti al suggetto. Quindi ho determinato esporre ai più giovani in tal mestiere di poetare alcuni pochi avvertimenti, che vagliono, se non a scegliere gli Epiteti più confacenti; almeno a scansare i più inutili, e sproporzionati.

I. Primieramente non sieno gli Epiteti disconvenevoli al nome, a cui s'applicano, e molto meno sieno più frequenti di quel, che bisogna, vizio molto comune ai comincianti, i quali solo intenti a condurre a fine i lor versi, non guardano con qual'arte, e con qual grazia glie li conducano, ma caricano i loro componimenti di Epiteti oziosi, e spes-

so ancora sgarbati.

Ora in tre modi può accadere, che un Epiteto non si confaccia al suo nome; Il primo è, se volendo noi parlare del valore d'un soldato, lo chiamassimo o innocente, o liberale o con altro aggiunto, che non avesse col valore convenienza alcuna. Secondo, quando, posto ancora che vi fosse qualche convenienza tra l'Epiteto, e'l Suggetto; non fosse però una tal convenienza al proposito di che

si tratta. Così potrebbe convenire l'Epitete di liberale, o benefica alla mano, in caso di liberalità, o beneficenza: ma diverrebbe molto sgarbato un tale aggiunto, se si trattasse di uccisione, e di strage: dovrebbe allora dirsi mano empia, o crudele. Terzo, quando l'Epiteto è troppo maggiore, o minore di quel che converrebbe alla cosa, come se dicessimo divina una composizione, che fosse non più, che mediocre, e al contrario ingegnosa un'altra, che fosse eccellente e divina, e simili.

II. Questi Aggiunti non sien formati dal sostantivo, al quale si appongono, perchè riuscirebbono sgarbatissimi, e plebei, come sarebbe il dire Onorevole onore: Dolce dolcezza: Salutevol salute: Prezzo prezioso senza eccettuare la Selva selvaggia di Dante.

III. In questi Epiteti si fuggano i grecismi, e i latinismi; benchè il Petrarca disse uomo notturno in vece di che venne di notte. L'Ariosto Giovani boscherecci per boscajuoli: Cavalieri avventurosi per venturieri: Tetti errabundi per dove si erra vagando: Augello manco per posto a man sinistra ec., ed altri simili aggiunti da tollerarsi, quando possono da tutti essere agevolmente intesi.

IV. Si vuole avvertire a non dare mai aggiunti di vario senso a voci sinonime; come chi dicesse aspro sentiero, e discosceso calle, quasi che l'esser aspro si verificasse del sentiero, e l'essere discosceso del calle. Questo avvertimento, che è di Niccola Villani riferito dal Pallavicino art. dello stile c. 25. n. 4. è troppo ragionevole, perchè altrimenti rimarrebbono i leggitori offesi, quasi diverse si volessero far credere le cose, che sono le stesse.

٧.

V. Gli Aggiunti non sieno troppo lunghi, nè troppo sonanti, (seppure la materia non gli esige) perchè fanno assai gonfio, ed aftettato lo stile: come sarebbe il dire fiammeggiante, sfolgorante, sovraffamoso, bo-

scheggiante ec.

VI. Bisogna in sesto luogo avvertire, che l'Aggiunto può essere o di parole semplici, e native, come tranquillo, e freddo; ovvero di parole doppie, come Sovrumano; e di parole derivate, come ondeggiante: questi Epiteti formati di parole derivate, o doppie, molto più innalzano il suggetto di quel, che sarebbono i formati di parole semplici, e native.

VII. Che finalmente riescono assai pregevoli quelli Aggiunti, che alludono a qualche favola, o erudizione storica, come sarebbe il dire Giove Olimpico, Marte Adultero, Apollo Delfico. Sempre però si vuol avere riguardo alla materia, ed allo stile o sublime, o mezzano, o infimo, in cui si scrive, per non renderlo affettato.

Che se bramate qualche esempió di buoni Epiteti; potrete leggere il Petrarca, che nell' uso di essi fu eccellente Maestro sì nel ritrovarli adatti al suggetto, di cui parlava,

come in quel verso:

Chiara alma, pronta vista, occhio cerviero. E sì nel vestirne i soggetti medesimi con più Aggiunti, ma tutti appropriati: come potra osservarsi nel verso seguente,

Fresco, ombroso, fiorito, e verde colle.

E perchè i giovani senza pericolo, e senza fatica osservar potessero, e far uso degli Epiteti Petrarcheschi, ho voluto in grazia loro raccorli, e contraddistinguerli nelle mie Voci, e Locuzioni Poetiche ultimamente in Palermo pubblicate.

§. V. Dell'Osservazione ed Imitazione de'Poeti migliori, e per incidenza delle parti del Poema.

1 mezzi sinora propostivi sono molto giovevoli a rendere e poetico, e adorno, e vivace il vostro parlare: ma, a dire il vero, per acquistar lo stile, e la frase poetica non ve. n' ha il più acconcio, e il più pratico della retta imitazione de' Poeti più accreditati: e dico della retta imitazione, perchè i giovani il più delle volte non fanno differenza tra 'I rubare, e l'imitare: sembrando loro di aver bene imitato, se con qualche storpiatura o di sentimenti, o di parole, ricopiano un componimento, o un luogo di qualche autore. Ma questo non è già imitare, ma un voler torre l'altrui, e torlo senza giudizio, perchè altro non resterebbe di proprio in un tal furto, ché la sola storpiatura. Sappiano dunque i principianti, e lo sappiano dal celebre Cardinal Pallavicino (art. dello stile c. ti., e 12.) che l'imitare è in ciò distinto dal rubare, che il rubatore dice lo stesso, ma l'imitatore dice un'altra cosa la qual tuttavia dimostra tal somiglianza con l'imitata nelle sue più belle, più difficili, e più lodate parti, che ciascuno, il quale abbia cognizione d'amendue, conoscerà la seconda essere fatta a bello studio a simiglianza della prima. Appresa poi che avranno i giovani l'arte di ben imitare, non riuscirà loro difficile in progresso di tempo, il saper anche emulare gli autori; cioè procurar di conseguire con altri modi nell'animo de' lettori un simile, o maggior piacere di quello, c'hanno conseguito gli Scrittori emulati. Spieghiamo

brevemente una tal differenza tra Furto, Imitazione, ed Emulazione cogli esempi addotti

dal mentovato Cardinal Pallavicino.

Rubata, dice egli, si può chiamare nel Tasso l'invenzione di Clorinda, figliuola bianca di padre etiope per la bianca immagine rimirata dalla madre nel concepirla, essendo tutto ciò, e con le medesime circostanze

pigliato da Eliodoro.

Imitazione può dirsi nel medesimo autore verso la greca favola di Pilade, ed Oreste riferita da Cicerone de Amicitia, quella di Sofronia, e di Olindo. Poichè molte circostanze vi aggiunse Tasso del suo. Imitata, ma con miglioramento, si può dir dal medesimo Tasso l'invenzione Omerica di far partire dal campo assediatore, e destinato alla vittoria il suo più forte Guerriero per discordia col Generale; sicchè per la partenza di lui si ritardi l'espugnazione, e seguano molti disastri agli Assedianti. Dico imitata, e non rubata, per la ragione addotta di sopra intorno alla favola di Sofronia. Dico migliorata, perchè Rinaldo parte dall' Oste per cagione assai più onorata che Achille: benchè forse il ritorno di Achille sia per cagion più nobile, che quel di Rinaldo.

Emulata può dirsi, per cagion d'esempio, dall'Ariosto la stessa favola di Pilade; ed Oreste in quella di Ruggiero, e Leone. Perchè da una parte l'Ariosto conseguì quel medesimo diletto principale, che si coglie dalla sopraddetta favola antica; qual'è il vedere un amico tanto cordiale, che si contenti di mentire il suo essere, e di perdere perciò la vita in beneficio dell'altro amico. Ma le maniere usate dall'Ariosto sono affatto diverse, ed in tutte ha egli procurato di vantaggiarsi

sopra la favola greca. Poichè dove Pilade veleva perder la vita per salvar la vita all'amico, Ruggiero voleva perderla eziandio per un solo piacer dell'amico; Pilade la vita sola: Ruggiero la vita, e la sposa amata da lui più, che la vita, ed a fine di poter perdere legittimamente la sposa, voler perder la vita; Pilade, con far, che l'amico sapesse il beneficio, ch' ei gli faceva e così ricevendone qualche frutto di grato amore, e di obbligazione; Ruggiero, senza ch'egli d'un' amicizia sì segnalata avesse altro teatro, che I proprio cuore.

Così dal Poema di Lucrezio fu tolta di pe-

so quella similitudine del Tasso;

Così a l'egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vaso. Succhi amari ingannato intanto ei beve, E da l'inganno suo vita riceve.

Imitazione lodevole, e con miglioramento sarebbe per esempio il dire al satiro:

Mezz' uomo, mezzo capra, e tutto bestia.

Il che ha maggior vivacità, che il dire: Semivirumque bovem, semibovemque virum. Emulazione molto leggiadra a me sembra

quella del Petrarca Son. 18.

Più volte già per dir le labbra apersi: -Poi rimase la voce în mezzo'l petto: Ma qual suon poria mai salir tant' alto P

Più volte incominciai di scriver versi: Ma la penna, e la mano, e l'intelletto

Rimaser vinti nel primiero assalto. Il che era stato gia detto da Ovidio così:

Ter tecum conata loqui, ter inutilis hæsit Lingua, ter in primo destitit ore sonus.

Or premessa una tal notizia intorno al divario, che corre tra Furto, Imitazione, ed Enulazione, passiamo senz'altro indugio a

pro-

proporre al principiante le varie maniere d'imitar con lode, e con profitto gli autori, e impossessarsi per un tal mezzo dello stile, e della frase poetica: sicchè possa col decorso degli anni anche arrivare alla perfetta emu-

lazione de' migliori Poeti.

I. La prima e più facile maniera d'imitare sarà il mettersi dinanzi agli occhi un breve componimento, come sarebbe un Sonetto di qualche Poeta di buon gusto, e procurare di applicarlo ad altro argomento, ma in un modo, per così dirla, servile, ritenendo la medesima condotta, e qualche rima; o ricopiando ancor qualche verso intero, ma con garbo, e con giudizio. Per esempio prendete in mano il Son. 150. del Petrarca, che a detta del Tassoni: E uno di que che mostrano d'esser fatti da Maestro dell'arte;

Stiamo, amor, a veder la gloria nostra,

Cose sopra natura altere, e nove:

Vedi ben, quanta in lei dolcezza piove, Vedi lume, che'l cielo in terra mostra:

Vedi quant' arte 'ndora, e 'mperla, e 'nnostra L' abito eletto, e non mai visto altrove, Che dolcemente i piedi, e gli occhi move Per questa di bei colli ombrosa chiostra.

L'erbetta verde, e i fior di color mille Sparsi sotto quell'elce antiqua, e negra, Pregan pur, che'l bel piè li prema, o tocchi;

E'l Ciel di vaghe, e lucide faville

S' accende intorno, e'n vista si rallegra D'esser fatto seren da si begli occhi.

Imitiamo ora un sì bel Sonetto, è adattiamolo con più verità a Maria Vergine nostra Signora, come lodevolmente ha fatto Giuseppe Ercolani nella sua MARIA.

Stiamo, Adamo, a veder la gloria nostra: Anzi del Cielo, ove il gran segno apparve: Mi-

INTRODUZIONE Mira quanta lassa Maria comparve, Mira qual fa di se mirabil mostra: Mira come al bel piè tutti le prostra La iuna i rai, che pajon ombre, e larve; E come ogni astro innanzi a lei disparve, Tanta è la luce, che in sua fronte mostra. Il Sol l'ammanta, e nel grand'atto acquista Tanta virtu, che non appar più lui; Ma sembra immortal cosa, e non più vista. E tutto il regno degli Eletti, in cui Beata ascende, si rallegra in vista D'esser fatto più bel dagli occhi sui. II. Ma diamo un altro passo, e scostiamoci un poco più dal Componimento imitato, e seguiamone la condotta, senza copiarne, almeno interamente, alcun verso. Chi vuol veder, quantunque può natura, E'l ciel tra noi; venga a mirar costei, Ch'è sola un Sol, non pur'agli occhi miei; Ma al mondo cieco, che virtu non cura: E venga tosto; perchè morte fura Prima i migliori, e lascia stare i rei: Questa aspettata al regno degli Dei: Cosa bella mortal passa, e non dura. Vedrà, s' arriva-a tempo, ogni virtute, Ogni bellezza, ogni real costume Giunti in un corpo con mirabil tempre. Allor dirà, che mie rime son mute, L'ingegno offeso dal soverchio lume: Ma se più tarda, avrà da pianger sempre. Uditene la bella imitazione, la qual'è di Giovanni Guidiccioni. Chi desia di veder, dove s' adora

Quasi nel tempio suo vera pietate; Dove nacque bellezza, ed onestate D'un parto, e'n pace or fan dolce dimora; Venga a mirar costei, che Roma onora

Sovra quante fur mai belle, e pregiate

A cui s' inchinan l' anime ben nate, Come a cosa quaggiù non vista ancora. Ma non indugi: perch' io sento l'Arno, Che invidia al Tebro il suo più caro pegno, Richiamarla al natio fiorito nido.

Vedrà, se vien, come si cerca indarno Per miracol sì nuovo, e quanto il segno Passa l'alma beltà del mortal grido.

III. La terza maniera di bene imitare sarà il servirci de' soli sentimenti dell'autore, cambiandone a modo nostro le parole, e le rime. Così il Bembo, che conobbe la bellezza delle tre Sorelle Canzoni del Petrarca, se ne prese quanti concetti potè adattare nelle sue Rime. Osservatene due riscontri fra gli altri, che ne fa il Tassoni nelle sue considerazioni al Petrarca.

Petr. Canz. Perchè la vita è breve ec. st.

3. dice:

Ma se maggior paura

Non m'affrenasse, via corta, e spedita Trarrebbe a fin quest'aspra pena, e dura. Bembo

E se non fosse, che maggior paura Freno l'ardir, con morte acerba, e dura, Alla qual fui molte fiate presso, D'uscir d'affanni arei corta via presa. Petr. nella 2. delle tre Sorelle. Gentil mia Donna ec. st. 2.

Aprasi la prigione, ov'io son chiuso, E che'l camino a tal vita mi serra.

. Bembo

Aprasi per men danno all'angoscioso Carcere mio rinchiuso omai la porta. Il Tasso parimente, per tacer di tanti altri, nella Canz. Vaghe Ninfe del Po, tolse dal medesimo Petrarca quel sentimento:

Sotto gli ancor tremanti, e dubbi passi
Na-

#### INTRODUZIONE

Nascer facea la bella fanciulletta Di mille varj fior lieta famiglia; E se premeva un cespo, o i membri lassi Posava in grembo della molle erbetta Era a vederla nova meraviglia ec.

Petrarca Canz. Tacer non posso ec. Ed or carpone, or con tremante passo

"Legno, acqua, terra o sasso

} 03.

Verde facea chiara, soave, e l'erba Con le palme, e co i piè fresca, e superba. L'istesso Petrarca in altra, ma più leggiadra maniera, espresse quel verso di Dante: (Parad. 33.)

Vergine Madre figlia del tuo figlio.

Petr. Canz. Vergine bella ec. st. 3.

Del tuo parto gentil Figliuola, e Madre. E nella Canz. Che debb' io far ec. alla st. 3. dice il Petrarca:

Caduta è la tua gloria,

Nè degno eri, mentr' Ella

Visse quaggiù, d'aver sua conoscenza: Nè d'esser tocco da'suoi santi piedi:

Perchè cosa si bella

Devea'l ciel' adornar di sua presenza ec. Concetto usato da Dante in una sua Canzone:

E fella di qua giuso a se venire Perchè vedea questa vita nojosa Non era degna di sì gentil cosa

Non era degna di si gentil cosa.

IV. Potrete inoltre di qualche componimento imitarne il solo principio, e poi proseguirlo da voi medesimo, così quel Son. di Bembo, che incomincia:

Amor, che meco in quest' ombra ti stavi ec.

fu imitato da un altro del Petrarca:

Amor, che meco al buon tempo ti stavi ec. E il principio, e anco le rime tutte di quel Son. dell'Ariosto Quando movo le luci a mirar voi; su tolto dal Petrarca nel Sonetto:

Quan-

Quand' io movo i sospiri a chiamar voi.

V. Al contrario potrete alle volte imitarne la sola chiusa, come fece il medesimo Bembo nella chiusa del Son. Se già nell'età mia ec.

Reggi tu del cammin quel che m'avanza E sl'I mio cor del tuo desio riempi,

· Che quella, che'n te sempre ebbi speranza, Quantunque peccator non sia di vetro. Similissima è la Chiusa del Petrarca nel Sonetto

I' vo piangendo ec.

A quel poco di viver, che m'avanza,

Ed al morir degni esser tua man presta: Tu sai ben, che'n altrui non ho speranza. E quell'altra Chiusa del Son. del Petr. Io son si stanco, che dice così:

Ed onde vien lo 'nchiostro, onde le carte. Ch' i'vo empiendo di voi: se'n ciò fallassi, Colpa d'amor, non già difetto d'arte. fu imitata dal Bembo, ove chiuse il Sonetto:

Se'n dir la vostra ec. così:

Perchè se questo stile solo accenna, Non compie l'opra, e s'affatica indarno, Il mio difetto vien, Donna, da voi.

VI. Il medesimo sentimento del Poeta potrete ora amplificarlo in più versi, ed ora ristringerlo in pochi. Per esempio il Petrarca Sonet. Spirto felice ec. disse in breve questo sentimento:

Nel tuo partir parti dal mondo amore, E cortesia ec.

Ecco come viene amplificato il pensiero medesimo dal Bembo:

Valore, e Cortesia si dipartiro

Nel tuo partire, e il mondo infermo giacque;

E virtù spense i suoi più chiari lumi:

E le fontane, e i fiumi

Negar la vena antica, è le usate acque ec.

Da un Sonetto del suo Maestro Cino da Pistoja, che incomincia Mille dubbj ec. tolse il Petrarca l'idea della gran Canzone Quell' antiquo ec.

Il Maggi al contrario ristrinse in un sol verso una similitudine spiegata da Dante ne'

tre versi seguenti:

E come quei, che con lena affannata Uscito fuor del pelago alla riva,

'Si volge all' acqua perigliosa, e guata.

Il verso del Maggi dice così:

Qual chi campò dall' onda, e all' onda mira. VII. Nè solamente da' Poeti Italiani, ma da' Poeti o Latini, o Greci potrete prendere qualche sentimento, o luogo notabile, come sarebbe una figura, una descrizione, una similitudine, e che so io: e poi o dilatarlo, o raccorciarlo in verso Italiano. Apportiamone alcuni esempj. E primieramente Virgilio Egl. 4. avea detto:

Ultima Cumei venit jam carminis etas: Magnus ab integro seclorum nascitur ordo: Jam redit de Virgo, redeunt Saturnia Regna, Jam nova progenies Calo demittitur alto.

Dante Purg. 22.

. . . . . . . secol si rinova; Torna giustizia, e primo tempo umano, E progenie scende dal Ciel nova.

Il medesimo, Virgil. 3. Æn. v. 72. cantò: Provehimur portu; terræque urbesque recedunt. E dall' Ariosto c. 41. fu così amplificato, ed

imitato il medesimo luogo:

Il legno sciolse, e fe scioglier la vela, E si die al vento perfido in possanza, Il lito fugge, e in tal modo si cela

Che par, che ne sia il mar rimaso sanza. Avea Stazio Theb. lib. 10. usata la similitudine di una Lionessa coi versi seguenti:

Ut

Ut Lea, quam sævo fætam pressere cubili Venantes Numidæ, natos erecta superstat Mente sub incerta; torvum ac miserabile

frendens.

Illa quidem turbare globos, & frangere morsu Tela queat; sed prolis amor crudelia vincit Pectora, de in media catulos circumspicitira. · Questa Lionessa di Stazio vien dall' Ariosto Can. 19. Fur. trasfigurata in Orsa in questa molto leggiadra maniera.

Com' Orsa, che l'alpestre cacciatore Nella pietrosa tana assalit' abbia, Sta sopra i figli con incerto core,

E freme in suono di pietà, e di rabbia:

Ira la 'nvita, e natural furore

A spiegar l'unghie, e a insanguinar le labbia: Amor la intenerisce, e la ritira,

A riguardar ai figli in mezzo l'ira.

Così ancora quell'altra similitudine di Virgilio ( Æneid. 4. ) della Formica fu ristretta, e imitata da Dante in questi tre soli versi:

Così per entro loro schiera bruna S' ammusa l' una con l' altra formica, Forse a spiar lor via, e lor fortuna.

Osservate ora una bella comparazione del Tasso esprimente la beltà, e il valor di Rinaldo.

Se'l miri fulminar tra l'armi avvolto, Marte il diresti, Amor se scopre il volto. Or questa simiglianza fu presa, ma con miglioramento, da Omero, che nel lib. 7. dell'

Iliade nobilmente paragona a Marte il suo Ajace; eccone i suoi versi, così dal Greco

tradotti dal Muratori:

Poiche cinto dell' armi il corpo egli ebbe Qual si muove il gran Marte, anch'ei si mosse. Un' altra similitudine voglio soggiungervi da Omero inventata, e tradotta prima da Ennio, poi da Virgilio di gran lunga migliorata, e finalmente dal Tasso leggiadramente esposta in verso Italiano. I versi di Ennio sono i seguenti.

Et tum sicut equus, qui de præsepibus actus Vincla suis magnis animis abrupit, by inde Fert sese campi per carula, lataque prata, Celso pectore sæpe jubam quassat simul altam, Spiritus ex anima calida spumas agit albas. I'Versi di Virgilio Æn. XI. v. 492., sono

questi.

Qualis ubi abruptis fugit prasepia vinclis Tandem liber equus, campoque potitus aperto, Aut ille in pastus, armentaq; tendit equarum, Aut assuetus aqua perfundi flumine noto Emicat, arrectisque fremit cervicibus alte Luxurians, luduntque jubæ per colla, per armos.

Eccovi ora la bella imitazione del Tasso,

Ger. lib. c. 9. St. 75.

Come destrier, che da le Regie stalle, Ove all' uso de l'arme si riserba, Fugge, e libero al fin per largo calle Va tra gli armenti, o al fiume usato, o a l'erba; Scherzan sul collo i crini, e su le spalle, Si scuote la cervice alta, e superba: Suonano i piè nel corso, e par che avvampi Di sonori nitriti empiendo i campi.

VIII. Qualche luogo della sacra Scrittura, massimamente de Profeti, o qualche illustre sentenza de SS. Padri potrete mettervi dinanzi agli occhi, e farne come una Parafrasi, amplificando, o ristringendo, ma sempre a proposito, i sentimenti, che vi proponete ad imitare. Tal'è quella chiusa del Petr. Son. Più di me lieta ec. cavata dal Vangelo Luc. 15.7.

Che

Che più gloria è nel Regno degli Eletti D'un spirito converso, e più s'estima, Che di novantanove altri perfetti.

E quell'altra del medesimo Petr. Sonet. Gli occhi, di ch'io parlai ec. tolta dal santo Giobbe: Versa esti in luctum cithara mea cap.

30. v. 31.

Or sia qui fine all' amoroso canto: Secca è la vena dell' usato ingegno, E la cetera mia rivolta in pianto.

Quel primo ternario parimente del Sonetto:

Mai non fu' in parte ec.

L'acque parlan d'amore, e l'ora, e i rami, E gli augelletti, e i pesci, e i fiori, e l'erba, Tutti insieme pregando, ch' io sempre ami; è di S. Agostino l'10. Confess., dove dice: Cœlum, & terra, & omnia, quæ in eis sunt ecce undique mihi dicunt, ut amem te,

nec cessant dicere omnibus.

Avvertasi però a non frammischiare il sacro col profano, e non valersi della Scrittura sacra, e de Padri, se non se in cose sacre. Il fare altrimenti, sarebbe la più indegna irreligiosità, che commetter possa un Poeta Cristiano. E se Dante, il Petrarca, l' Ariosto, ed altri de' primi Padri della Poesia volgare inciamparono in un tal vizio soventi volte, non debbono essere in conto alcuno imitati. Quindi vien censurato più volte dal Muratori il Petrarca, per non essersi astenuto da un tal fallo: così a quel verso:

Lo spirito è pronto, ma la carne è stanca; riflette il Muratori: Non può piacere a me, e probabilmente non piacerà nè pure ad altri gelosi delle sacre Carte il veder qui trasferita ad uso troppo profano una venerabil sentenza del nostro Divin Redentore. Indegne ancora sono quelle comparazioni del Pe-

trar-

trarca nel 2. quadernario, e primo terzetto del Son. Quel che infinita ec. tolte dagli Apostoli, e dalla nascita del nostro Divin Salvatore; delle quali dice il Muratori: Non dirò, che abbia da piacere, che un Poeta Cristiano adoperi esempio così venerabile, e quelli altresì degli Apostoli, per esaltare l'idolo de suoi amori.

Fra queste sacre Parafrasi, molto lodata dal famoso Lemene è quella di Mons. D. Simone Rao Palermitano, sopra i Treni di Geremia. Io per amor della brevità, e perchè opera d'un mio compatriota, a cui potrei parere molto affezionato, mi astengo di produrne (come feci nella prima impressione di questa mia Introduzione) qualche saggio: solamente riferisco quanto diceva il gran Lemene ( che pur non era Palermitano , ed era gran Poeta) a un altro ancor Poeta di molto grido qual'era il P. Tommaso Ceva, che al Capo 8. Part. 1. pag. 69. della vita di Lemene così scrive: L' ho udito dire altresì, che si sarebbe contentato di non aver composto altro in vita sua, che la nobilissima Parafrasi de Treni di Geremia esposta in versi da Monsignor Rao. E benché taluno lagnato si fosse, che delle tre Parafrasi della prima Trenodia, proposte nella prima edizione, scancellata si fosse nella seconda la sola del Rao, e lasciate le altre due, ancor bellissime del Menzini, e del Maggi; tuttavolta io ne ringrazio l'amorevolissimo mio editore, il quale per serrar la bocca a qualche critico, volle farmi comparire affatto scevro d'ogni affezione alla Patria; e aggiungo di più, che io stesso pregato avea l'editore, perchè levasse, e aggiungesse quant'ei giudicasse opportuno.

IX.

IX. Ma passiamo avanti a suggerire altre maniere di ben imitare, ed emulare gli Autori. Potranno adunque non solo i Poeti o Italiani, o Forestieri, nè solamente la sacra Scrittura, e i Santi Padri; ma i Prosatori ancora o Latini; o Italiani somministrarvi i sentimenti da chiudere in verso. Osservatene qui appresso alcuni pochi confronti.

Avea detto Cicerone: Minus feriunt jacula, que previdentur. E Seneca: Omnia leviora accidunt exspectantibus. Or questa sentenza fu chiusa in verso da Dante così:

Che saetta previsa vien più lenta:

E dal Petrarca:

Che piaga antiveduta assai men dole. Il medesimo Cicerone, lib. 1. de Fin. disse: Etsi vero molita, (mens humana) quippiam est quamvis occulte fecerit; numquam tamen confidet id fore semper occultum. Plerumque improborum facta primo suspicio insequitur, deinde sermo, atque fama, tum accusator, tum judex, multi etiam, ut me Consule, ipsi se indicaverunt. Or questa memorabil sentenza, che pur è del santo Vangelo, ove dicesi: Nihil est opertum, quod non revelabitur doc. (Matt. 10.) fu dall'Ariosto ristretta in una stanza, ch'è la prima del C. 6. del Furioso.

Miser chi mal oprando si confida,
Ch'ognor star debbia il maleficio occulto;
Che quando ogn' altro taccia, intorno grida
L'aria, e la terra istessa, in ch'è sepulto.
E Dio fa spesso, che'l peccato guida
Il peccator; poich' alcun di gli ha indulto;
E se medesmo, senza altrui richiesta
Inavvedutamente manifesta.
e quell' altra sentenza dell' Ariosto c. 4. st. 76.

e quell'altra sentenza dell'Ariosto c. 4. st. 76.
Ma perchè istinto è dell'umane genti

Che ciò che più si vieta, uom più desia; era stata prima detta dal Boccaccio Nov. 3. della 4. gior. Ma così come la copia delle cose genera fastidio, così l'esser le deside-

rate negate moltiplica lo appetito.

X. A quest'ultimo genere d'imitazione per via di Parafrasi vogliamo aggiugnere la fedele traduzione de Poeti stranieri o Greci, e Latini. Nè vi credete, che questa sia un' impresa o poco pregevole, o molto felice, come potrà forse a taluni sembrare. dire il Cardinal Pallavicino, non ricercarsi minor ingegno nel Traduttore, di quello, che sia stato nell'Autore medesimo: e la ragione si è, perchè chi trasporta da una in un'altra lingua, dee concepire con la medesima chiarezza le idee, e con l'istessa facilità esprimerle, e farle comparire con quella nobiltà di parole, e di forme; che dal primiero lor padre furono e concepute, ed espresse. Siccome perchè un albero non traligni nel trapiantarsi in diverso terreno, fa di mestieri, che il suolo adottivo si rassomigli a quel primo, dove esso nacque. Sentimento, che molto prima ebbe Gio. Andrea dell' Anguillara, il quale acquistò tanta gloria con la famosissima traduzione delle Trasformazioni di Ovidio, e lo credè tanto vero, che non potè neppure nella propria persona dissimularlo: quindi sul fine dell' Opera meno per vanto, che per verità si lasciò uscir di penna:

Or tu nata opra mia d'una si bella, D'una si rara, e varia Poesia, Fa noto al mondo, che l'età novella Non invidia talor l'età di pria.

Ed Ercole Udine, per aver tradotto in ottava rima l'Eneide di Virgilio, ne riportò quel bel distico di Cesare Cremonino:

Vir-

Virgilius redeat, videatque Æneida: versu Ambiget Etrusco scripserit, an Latio.

Benche a dirla schiettamente, un tal distico calzerebbe assai meglio alla traduzione di Annibale Caro, composta prima dell' Udine in versi sciolti, la quale potrà servire d'ottimo esempio a' giovani, i quali facilmente possono averla in mano per le molte ristampe, che di tal traduzione si son fatte.

Per altro esempio d'ottima e varia traduzione voglio proporvi un Epigramma composto da Fabio Benvoglienti in versi esametri, e pentametri Italiani, trasportato dal Greco, in cui lo compose Deocrito, ed è l'Idillio 19., che qui prima delle traduzioni Toscane voglio soggiungere traddotto in Latino paro-

la per parola da Errico Stefano.

Furem quondam amorem improba punxit apicula,

Favos ex alvearibus deprædantem: summos vero manuum

Digitos omnes perstrinxit. At ille dolebat & manum sufflabat;

Et terram pulsavit, & exiliit, atque Veneri Ostendit dolorem: & questus, quod exilis Bestiola esset apis, & tanta vulnera faceret. Mater autem ridens; Quid (inquit) an non tu similis es apibus?

Et tu quum parvus sis, tamen vulnera tanta facis.

Mentre da' dolci favi fura del mel dolce Cupido. Volta al ladro un' ape punge la bella mano. Subito percuote per acerbo dolore la terra,

E doglioso, ed acre corre alla madre sua: Mostrale piangendo, come crudelmente feriva Quell'ape, quanto empia, e piccola fiera sia.

Venere dolce ride, dice Venere: guardati amore. Picciolo quanto sei, quanta ferita fai!

District by Good

Osservate però con quanta maggior grazia fu tradotta la medesima favoletta da altri Poeti, e prima da Luigi Alamanni: Furando Amore il mele, un'ape ascosa Li punge il dito irata, e velenosa, Tal che forte piangendo, pien di duolo In grembo a Citerea sen fugge a volo:

Mostra il suo mal, dicendo, un animale, Che così picciol sia, fa piaga tale? Ella ridendo: e tu che picciol sei,

Che piaghe fai tra gli uomini, e gli Dei?

Il ladro Amor punse una mala pecchia,
Mentre spogliava gli alvear di favi;
Tutti quanti gli punse i polpastrelli;
Quei si doleva, e nella man soffiava,
Batteva i piedi, e in qua, e in là correva,
Ed a Vener mostrando il suo dolore,
Lamentando dicea, ch' un si minuto
Animaluccio è l'ape; e pur si grandi
Fa le ferite; allor diè nelle risa
La madre, e disse; or non se' tu qual ape/
Piccolo ancora: e quali fai ferite?

Non è da tacere però, che il nostro Siraousano Teocrito tolse questo suo Idillio da un Ode di Anacreonte, che fiorì più di due secoli prima di quello; d'onde si scorge quanto sieno antichi i furti letterari, anche fra gli uomini grandi. Io per soddisfazione de' leggitori porrò qui l'Ode di Anacreonte fedelmente, e dilicatamente tradotta dal medesimo Errico Stefano in verso Anacreontico, con aggiungervi la versione Italiana di Paolo Rolli.

> Inter rosas Cupido Apiculam jacentem Non vidit, estque punctus, Manumque sauciatus.

Mox

Mox ejulare cœpit,
Et cursitans, volansque
Ad candidam Cytheren,
Heu occidi, occidi, inquit,
Vitamque, mater, efflo.
En me minuta serpens
Pennata vulneravit:
Apem vocant coloni:
Tunc illa; apis si acumen
Tantum facit dolorem,
Quantum dolere credis
Quos tu feris, Cupido.

Peole Polli

Paolo Rolli. D'un' ape, che dormia Fra certe rose un giorno Cupido non s'accorse: E quella un dito morse Di sua man pargoletta: Onde esclamante in fretta Aleggiando ei sen corse All' alma Citerea. Madre, ajuto, dicea, Ajuto, io provo morte: Trafitto m'ha si forte Un serpentello alato Da questi agricoltori ane chiamato. Ed ella: Or se d'un ape Te il pungiglion tormenta, Qual pensi tu che senta Aspro quel cor dolore, Che tu ferisci, Amore?

Per compimento di questo Paragrafo voglio mettervi sotto gli occhi parecchi confronti di Autori accreditati, d'onde imparerete la maniera d'imitare con senno, e di emulare con lode.

I. Museo Autor greco nell'amor di Leandro disse, giusta l'interpretazione del Tassoni:

L' occhio serve di via, ... E per la via dell'occhio

La ferita giù scorre, e va nel core.

Petrarca Son. Per far una leggiadra ec. Era la mia virtute al cor ristretta, Per far ivi, e negli occhi sue difese Quando'l colpo mortal laggiù discese, Ove solea spuntarsi ogni saetta.

II. Plauto a proposito della magrezza: Os-

sa, atque pellis.

E Dante Purg. 23.

Negli occhi era ciascuna oscura, e cava, Pallida nella faccia, e tanto scema, Che dall'ossa la pelle s'informava.

E da entrambi il Zipoli Malm. c. 6. st. 24. Si strutto, ch' e' tien l'anima co' denti; Perch' egli è ossa, e pelle, e così spento Ch'ei par proprio il ritratto dello stento. III. Virgilio En. 8... Ceu fæmina primum Cui tolerare colo vitam, tenuique minerva Impositum cinerem, e sopitos suscitat ignes.

Petrarca Son. Già fiammeggiava ec. Levata era a filar la Vecchiarella Discinta, e scalza, e desto avea'l carbone.

IV. Virgilio Eg. 3.

Ab Jove principium, Musa, Jovis omnia plena:

Ille colit terras doc.

Dante Par. 1.

La gloria di colui, che tutto move, Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove.

V. Ariosto Fur. 2. st. 9. così descrive la scherma, e gli atti d'un duello:

Fanno or con lunghi, ora con finti, e scarsi Colpi veder, che mastri son del gioco:

Or'li vedi ire altieri, or rannicchiarsi, Ora

Director Google

Ora coprirsi, ora mostrarsi un poco, Ora crescere innanzi, ora ritrarsi, Ribatter colpi, e spesso lor dar loco, Girarsi intorno, e dove l'uno cede, L'altro aver posto immantinente il piede. \ Tasso Gerus. lib. C. 6. st. 42. la descrive così: Cautamente ciascuno a i colpi move

La destra, a i guardi l'occhio, a i passi

il piede:

Si reca in atti varj, in guardie nove: Or gira intorno, or cresce'nnanzi, or cede Or qui ferire accenna, e poscia altrove, Dove non minacciò, ferir si vede, Or di se discoprire alcuna parte, E tentar di schernir l'arte con l'arte. VI. Ovidio nelle Trasformazioni .

· · · · · · dicique beatus Ante obitum nemo, supremaque funera debet. Pet. Son. Se col cieco ec.

Che 'nnanzi al di dell' ultima partita Uom beato chiamar non si conviene.

VII. Dante Inf. 27. Ne pentire, e volere insieme puossi Per la contraddizion, che nol consente. Petrarca Canz. Nel dolce tempo ec.

Che non ben si ripente

Dell' un mal chi dell'altro s' apparecchia.

VIII. Petrarca Son. 183.

Cantai, or piango; e non men di dolcezza Del pianger prendo, che del canto presi eco Montemagno.

Io piango, e'l pianger m'è si dolce, e caro, Che di lagrime il cor nodrisco, e pasco.

IX. Virgilio En. 5. Iamque dies, ni fallor, adest, quem sem-

per acerbum, Semper honoratum (sic Dii voluistis) har bebo.

Pe-

Petrarca Son, 124.

Quel sempre acerbo, ed onorato giorne. X. Dante Rim.

Egli era tale a veder mio colore Che facea ragionar di morte altrui.

Petrarca Ball. Volgendo ec.

Volgendo gli occhi al mio novo colore, Che fa di morte rimembrar la gente.

XI. Il Maestro delle Sentenze.

Spes est certa exspectatio futura beatitudinis peniens ex Dei gratia meritis præcedentibus.

Dante Par. 25.

Speme, diss' io, è uno attender certo Della gloria futura, il qual produce Grazia divina, e precedente merto.

Mille altri riscontri potrei farvi osservare: ma tempo è già di conchiudere la prima Par-te di questa Introduzione: sembrandomi, se mal non m'avviso, bastevole quanto ho detto intorno alla Volgar Poesia in generale. E benchè i primi quattro Capi appartengono alla bellezza esteriore della Poesia Italiana, come quei, che trattano dell'Accento, del Verso, della Rima, e delle Licenze Poetiche; nondimeno da quanto si è accennato nel quinto, ed ultimo Capo intorno allo Stile, e al. la Frase Poetica, massimamente ne' due Paragrafi de' Tropi, e delle Figure, potrà cavare il principiante, quanto basta a discernere la proprietà della Sentenza, e della Dizione, che sono due delle quattro parti più essenziali d'ogni Poema insegnaté da Aristotele.

E giacche l'ordine della materia, ci ha condotto a parlar della Sentenza, cioè de Sentimenti, e della Dizione, ovvero delle Parole; cade in acconcio dar qualche idea delle altre due parti principali, che costituiscono il Poema, e che sono la Favola, e il Costu-

me.

me. Qualche ulterior notizia della Favola sarà riserbata alla seconda Parte, dove si tratterà dell'interiore artifizio de'componimenti particolari. Per ora sappia il cominciante, che sotto nome di Favola non s'intende, che Kidea, o finzione (ma verisimile) del poetico componimento: senza una tal Finzione, o vogliam dirla Imitazione Poetica, non può sussistere la Poesia, che per comune inseguamento, fra le Arti imitatrici, è la reina.

In oltre questa Finzione, strettamente presa, consiste, secondo Aristotele, in un intreccio, e composizione di cose o del tutto favolose, o in una cosa, o azione vera sì, ma coperta di tante finzioni, che possa dirsi una Favola: così la presa di Troja tenuta per vera, ci viene rappresentata da Virgilio con tanti fregi di favolosi avvenimenti, che può sicuramente dirsi una Finzione.

La Favola con tal rigore spiegata, non conviene, che a' maggiori Poemi, quali sono il Poema Epico, la Commedia e la Tragedia, e lor conviene in maniera, che senza di essa non possono in conto alcuno sussistere.

Dissi strettamente presa: perche la Finzione in un senso più largo consiste nelle Parole, e nella Frase Poetica; e in questo senso se n'è parlato abbastanza in quest'ultimo Capo. E benché questa Favola così largamento intesa si trovi in ogni genere di Poema; nondimeno essa sola basta, perchè dicansi Poemi anche i minori componimenti, come il Sonetto, la Canzone, il Madrigale ec., ne quali per lo più non v'entra cosa alcuna di favoloso.

Per Costume poi s' intende una viva espressione dell'indole, de sentimenti, degli affetti, degli andamenti, e delle parole di colo-

ro, che s'introducono ne' componimenti, come si è accennato nella spiegazione delle figure Etopeja, Prosopopeja, e Dialogismo.

Oltre a ciò, il Costume da esprimersi, giusta l'insegnamento di Aristotele, sia Buono, Conveniente, ed Eguale. Sarà Buona l'espression del costume, se ingerisca amore alla vietù, ed odio al vizio. Che se talvolta dovrà esprimersi alcun cattivo costume, si faccia con molta cautela, come dice il medesimo Aristotele (3. Rhet.) Se cose empie, e turpi si hanno a trattare, con indignazione, e stomaco, e cautamente si debbon dire.

Sara Conveniente, se si conformi il Poeta nell'imitazion del costume al vero universale del vizio, o della virtù, che nel comune degli uomini suole osservarsi, giusta la Volontà, la Natura, e la Fortuna di ciascuno. Un tale insegnamento intorno alla convenienza, e proprietà del costume voglio esporvelo co' leggiadri versi del Menzini. Art. Poet. lib. 2.

Poi fa, che nel Poema non si trove

Nulla d'improprio, e non sia pigro Achille, Ne Paris pronto a militari prove. Vibri dagli occhi suoi lampi, e scintille Pallade irata, ed alle frigie Nuore Mostri qual odio dal suo cor partille.

Con maesta religiosa implore

Calcante aita, e poi sul campo Argivo Per lui pietoso il ciel versi furore. E per il forte Ettor di vita privo,

Di canizie, e di duol carco la fronte Priamo rassembri un uom tra morto, e vivo.

Sara finalmente Eguale il costume, se si esprima in maniera, che la persona introdotta nel Poema sia sempre simile a se stessa: Così Rodomonte presso l'Ariosto, e Solimano, e Argante presso al Tasso sono bellis-

sim i

simi esempi d'una tale Egualità: perchè fino all'ultimo fiato conservano la fierezza, la magnanimità, e l'orgoglio. Al contrario, vien censurato Virgilio da molti critici, per aver fatto morire il generoso Turno da Cavalier pusillanime, e disonorato. Intorno a questa Egualità l'insegnamento di Orazio in Arte fu il seguente:

Siquid inexpertum scenæ committis, o audes Personam formare novam; servetur ad imum, Qualis ab incepto processerit, o sibi constet. Quel, che dicesi del Poema Epico, e del Dramma, si dee intendere a proporzione de piccioli Poemi, ne quali si dee serbare sempre eguale l'espression del costume, come potrete osservare in un Sonetto con la coda di Alessandro Tassoni, che potrà servirci di esempio non solo dell'Egualità, ma della Convenienza ancora del Costume, che in esso si esprime di un vecchio avaro.

Questa mummia col fiato, in cui natura L'arte imitò d'un uom di cartapesta, Che par muover le mani, e i piedi a sesta Per forza d'ingegnosa architettura:

Di Filippo da Narni è la figura, Che non portò giammai scarpa, nè vesta Che fusser nove, o cappel nuovo in testa. E cento mila scudi ha su l'usura.

Vedilo col mantel spelato, e rotto, Ch' ei stesso di fil bianco ha ricucito, E la gonnella del Piovan Arlotto. Chi volesse saper, di ch' è il vestito,

Che già quattordici anni ei porta sotto, Non troveria del primo drappo un dito.

Ei mangia pan bollito, E talora un quattrin di cald' arrosto, E il Natale, e la Pasqua un uovo tosto.

PAR-

### PARTE SECONDA

# Della Poesia Italiana in particolare,

Dove si spiegano varie spezie di Componimenti.

on è mia intenzione l'annoverarvi qui tutte le innumerabili spezie di componimenti in verso Italiano: perchè (oltre all'essere poco meno che impossibile) molto mi terrei lontano e dalla brevità prefissami, e dal disegno della presente Operetta, che altro non pretende, che dare a' più giovani una breve Introduzione alla Volgar Poesia: e per tale introduzione sarà d'avanzo porger loro alcune Regole principali, e parecchi esempi intorno alle poetiche composizioni più frequenti appresso i moderni. Tali sono sopra ognaltro lirico componimento i Sonetti, le Canzoni, le Canzonette, i Madrigali, che daranno abbondante materia a' primi sei Capi. Quindi ne' Capi seguenti si prenderà a discorrere con la maggior chiarezza, e brevità delle Terze, Quarte, Seste, e Ottave Rime, accennando i Componimenti precipui, che sotto ad esse Rime si contengono. Finalmente si darà una sufficiente notizia di alcune spezie di componimenti Liberi, e del Verso sciolto.

#### CAPO PRIMO.

#### . Del Sonetto .

Il Sonetto, così chiamato, come vogliono l'Ubaldini, il Trissino, il Redi, ed altri, dal diminutivo di Suone, è il più vago, e più leg-

Dia and Iw Good

leggiadro componimento, che vanti la Lirica Italiana.

Ora un tal componimento vien definito, e spiegato dall' Accademia della Crusca: Spezie di Poesia Lirica in rima comunemente di

quattordici versi di undici sillabe.

Si dice comunemente di undici sillabe, perchè talora i versi del Sonetto possono essere ottonari, e in tal caso tai Sonetti vengono anco chiamati Anacreontici, e servono per lo più allo stil pastorale. Eccone qui appresso un esempio del Padre Antonio Tommasi Cherico Regolare della Madre di Dio.

Questo Capro maledetto

Mena il Gregge in certe rupi, Che mi par, che per dispetto Voglia porle in bocca a i lupi. Ma s'ei siegue, io son costretto Di lasciarlo in questi cupi Antri agli Orsi, o un di lo getto

Giù per balze, e per dirupi. Ed il teschio, e il corno invitto

Onde altier cozza, e guerreggia, E soverchia ogni conflitto,

Vò, che là pender si veggia Sul Liceo con questo scritto: Perchè mal guidò la Greggia.

Talora, ma più di rado, potrà costare di versi ancor minori, ed in materia ancor grave, come appunto ha praticato il P. Jacopo Antonio Bassani Poeta, secondol' Andrucci, valentissimo nell' una, e nell' altra Poesia volgare, e latina. Eccone il Sonetto in versi quinari.

Gentil Vinegia
Degna d'Impero,
Ovunque il vero
Valor si pregia.

Tua

Tua virtù egregia Del Trace fiero L'ardir primiero Già frange, e spregia:

Corcira il dica,

Dove or fa nido Tua gloria antica.

E in ogni lido L'Oste nemica

Ne teme il grido.

Or . checchè ne sia di tai S

Or, checche ne sia di tai Sonetti, ci ristringeremo qui a parlar solamente del Sonetto tessuto di quattordici versi Endecasillabi.

Ciò premesso, in due Paragrafi divideremo il presente Capo. Nel primo daremo la tessitura, per dir così, materiale del Sonetto, nel secondo daremo alcuni avvertimenti per bene incominciarlo, proseguirlo, e condurlo a fine.

# §. I. Della tessitura materiale del Sonetto.

Primieramente il Sonetto costa d'ordinario di quattordici versi Endecasillabi distribuiti in due Quadernari, e due Terzine; ogni Quadernario vuole per se quattro versi: ogni Terzina ne vuol tre solamente.

I versi così nel Sonetto distribuiti possono in varie maniere aver le loro rime; e primieramente i Quadernari possono rimare in tre guise, cioè in rima chiusa, accordando il 1. col 4. e 5. 3., il 2. col 3. 6. e 7. come si vede nelle seguenti rime del Petrarca;

Terra, tolto, volto, guerra, Serra, raccolto, sciolto, disserra.

Secondariamente possono accordare in rima alternata in due modi alquanto tra loro differenti, cioè rimando il 1. col 3. 5. e 7.

il 2. col 4. 6. e 8., come potrete scorgere in queste altre rime del medesimo Petrarca:

Rimena, famiglia, filomena, vermiglia. Rasserena, figlia, piena, riconsiglia.

L'altro modo poco diverso, ma meno usato, è di rimare in rima ancora alternata, il i. col. 3. 6. e 8., e il 2. col 4. 5. e 7. come:

Vidi, dolcezza, nidi, sprezza, Apprezza, lidi, bellezza, stridi.

Finalmente la terza maniera, che può dirsi nista di alternata, e di chiusa, si trova qualche volta usata dal Petrarca, facendo corrisondere il 1. al 3. 6. e 7., e il 2. al 4. 5. e 8. Iccone le sue rime:

Soavemente, insieme, si pente, teme, Estreme, presente, sente, speme.

Quanto alle Terzine, possono rimare in vare guise; e primieramente in maniera, che il 1. risponda al 3. e al 5., il 2. al 4. e al 6.

Gravi, tragge, chiavi, Piagge, soavi, selvagge.

Secondariamente il 1. al 3.4. e 6., e il 2. al

s., per esempio:

Bene, vita, spene,

Sovviene, partita, conviene.

In terzo luogo il i. al 5. e o., il 2. al 3. 6.4., come:

Pria, immantinente, mente,

Sente, via, piangeria.

In quarto luogo può il primo della prima Terzina accordare col primo della seconda Terzina, il secondo della prima col secondo della seconda, e il terzo della prima col terzo della seconda in questa maniera:

Morta, immortale, ame, Accorta, quale, chiame.

Nella quinta maniera il 1. col 5., il 2. col 4., e il 3. col 6. così:

Pian-

Pianti, membra; lontane, Rimembra, amanti, umane.

Nel sesto modo il 1. col 6., il 2. col 4.,

e il 3. col 5.

Sera, molli, andai, Volli, mai, vera.

Nel settimo modo il 1. col 6., il 2. col 5.

il 3. col 4. in questa guisa:

Mostrai, ridutto, durezza, Spezza, asciutto, sai:

Queste sette maniere sono usate dal Petraca in rimar le Terzine; ci sono però alte maniere usate dagli Autori, ma meno fequenti; e meno leggiadre: una però ve n'ha famigliare a' moderni, spezialmente al Zppi, cioè di accordare il 1. col 3., il 2. col 3, il 4. col 6., come:

Passi, abbandona, lassi, Suprema, corona, frema.

E tanto basti aver detto intorno alla materiale tessitura del Sonetto, cioè intorno al numero de versi, e intorno alla rima. Pasiamo tosto agli avvertimenti per la buora condotta del Sonetto: ciocchè faremo nel sguente Paragrafo.

## 6. II. Si danno alcuni avvertimenti per ben comporre il Sonetto.

Si persuada prima d'ognaltro il giovane, che vuole esercitarsi in compor Sonetti, come non dee costargli poca fatica il condurne a fine un solo, che sia degno di lode; dacche come non v'ha nella Lirica Italiana più leggiadro componimento di esso; così non ven ha il più difficile; ecco ciò, che il Menzini ci lasciò scritto nella sua Poetica:

Questo breve Poema altrui propone

'Apollo stesso, come lidia pietra

Da porre i grand' ingegni al paragone.

E ne assegna il medesimo Autor la ragione ne versi seguenti, ne quali ancora si contiene in breve tutto l'artifizio, e la portatura del Sonetto: ascoltateli attentamente, e teneteli bene a memoria per averli sempre presenti nel formare il vostro Sonetto.

In lungo scritto altrui si può far fraude;

Ma dentro un breve subito si posa

L'occhio su quel, che merta biasmo, o laude:

Ogni piccola colpa è vergognosa

Dentro'un Sonetto, e l'uditor s'offende D'una rima, che venga un po ritrosa.

O se per tutto ugual non si distende, O non è numeroso: o se la chiusa

Da quel, che sopra proporrai, non pende. Che se non sentite in voi forza da reggere a tanto peso, impiegate il vostro talento ad altro mestiere, o ad altra sorta di componimento; mentre come dice graziosamente l'istesso Menzini;

In questo di Procuste orrido letto

Chi ti forza a giacer? Forse in rovina Andra Parnaso senza il tuo Sonetto?

Lascia a color, che a tanto il Ciel destina,

L'opra scabrosa ec.

Coioro adunque, che vengon portati dal genio, e dal talento a far Sonetti, propongansi l'idea, e la materia, su cui vogliono fabbricarli, e impieghino il loro ingegno a volgere, e rivolgere per tutti i lati la suddetta materia, e considerarla in maniera, che possano quindi cavarne quelle verita, che sono più sconosciute, o più nuove.

Propostasi in tal guisa la materia, distribuiscasi così in abbozzo con proporzione pe' quadernari, e per le terzine, talmente, che

il

il Sonetto sia egualmente diviso, e chiaro in ogni sua parte, e non fare, come quegli sciocchi sartori, che per non saper ben dividere il drappo, sono poi costretti o con ritagli,

o con pezze ad empire il difetto.

Una tal distribuzione si faccia in guisa, che a ciascun quadernario, e a ciascuna terzine... ne tocchi una dose proporzionata: e questac. dose dee chiudersi col punto fermo, o con altra interpunzione, che dinoti terminazion di periodo: benchè talvolta, per far l'orazione più magnifica, e grave, può tirarsi un istesso sentimento d'uno in altro quadernario, e d'uno in altro terzetto: giusta lo stile di Mons. Gio. della Casa, di cui alcuna. cosa diremo da qui a poco. Anzi possono insieme raggruparsi i quadernari, e le terzine talmente, che il fine d' un periodo sia il fine ancora del Sonetto medesimo, come quello di Angelo di Costanzo, che qui voglio distesamente proporvi.

Quella Cetra gentil, che 'n su la riva Cantò di Mincio Dafni, e Melibeo, Sì, che non so, se in Menalo, o in Liceo, In quella, o in altra età simil s'udiva;

Poiche con voce più canora, e viva

Celebrato ebbe Pale, ed Aristeo, E le grand'opre, che in esilio feo Il gran Figliuol d'Anchise, e della Diva;

Dal suo pastore in una quercia ombrosa Sacrata pende, e se la muove il vento, Par che dica superba, e disdegnosa:

Non sia chi di toccarmi abbia ardimento; Che se non spero aver man sì famosa, Del gran Titiro mio sol mi contento.

Benchè, a dir vero, il comporre il Sonetto così bene intrecciato non è opera da principiante, perchè ci vuole giudizio grande.

Ciò

Ciò fatto, si dia principio al Sonetto, ma con maniera la più vaga, e la più leggiadra: allarche dall' ingresso, come da un frontispirico dipende in gran parte la stima, e il credito del componimento. Per tanto la prima parola sia nobile, poetica, e bella a proporzione della materia, che si ha per le mani. Si sfuggano i principi o bassi, o prosaici, o soverchiamente gonfi, ed affettati. Tanto può dirsi così in generale intorno a cominciamenti del Sonetto.

Ma per rendermi più giovevole a principianti, piacemi qui l'accennare le varie maniere, con le quali potrà incominciare il So-

netto.

Primieramente può darsi principio al Sonetto per via di semplice narrazione, eccone vari esempi:

Giunto Alessandro a la famosa tomba Del fero Achille sospirando disse;

O fortunato ec. Petrarca.

Questa vita mortal, che in una o'n due Brevi e notturne ore trapassa oscura, E fredda, involto avea fin qui la pura Parte di me nell'atre nubi sue. Casa

Secondariamente sogliono riuscire più vaghi gl'ingressi de'Sonetti, se contengono qualche figura, come sarebbe un'apostrofe o a Dio o ad altre creature, benche insensate: osservatene alcuni esempj.

Arbor vittorioso, e trionfale,

Onor d'Imperadori, e di Poeti,

Quanti ec. Petrarca.

Quando dal Gange un dì, Sole, uscirai,

Che non mi trovi in più misero stato ec.

Costanzo.

L'Interrogazione ancora, l'Esclamazione, e la Dubitazione rendono assai spiritoso il prinprincipio del Sonetto: eccone gli esempi, e prima della Interrogazione.

Che fai Alma? che pensi? avrem mai padii, Avrem mai tregua? ec. Petrargii,

L' esempio del Sonetto incominciato per via di Esclamazione ce lo dà il Petr.

Ahi bella libertà! come tu m'hai, Partendoti da me, mostrato quale Era 'l mio stato ec.

Un altro me ne suggerisce Angelo di Co-

stanzo.

Ahi dolcezza fallace, e fuggitiva, Che coi primi anni miei ratto volasti! Eccovi finalmente gli esempi di Sonetti incominciati per via di Dubitazione.

Che debb' io far, che mi consigli amore? Petr.

O di compassione, come:

Ov'è la fronte, che con picciol cenno Volgea'l mio cor? ec. Petrarca.

O di pentimento, per esempio:

Nel giorno, ch' a ferir mi venne amore, Che a passo a passo ec. Petrarca.

O'di desiderio, come:

Cost potess' io ben chiudere in versi

I miei pensier, come nel cor li chiudo:
Ch' animo ec.

Petrarca.

O di timore, e spavento, come: O misera, ed orribil visione!

E' dunque ec.

Qual paura ho, quando mi torna a mente Quel giorno ec. Petrarca.

O di dolore, e di sdegno, come:

Or hai fatto l'estremo di tua possa, O crudel morte ec. Petrarca

Questo sol ti restava, iniqua, e dura Fortuna, questo solo. Casa.

Opra a tua voglia pur saette, e strali
Ava-

Avara invidia morte ec.

lo stesso.

di ringraziamento.

nedetto sia'l giorno, e il mese, e l'anno E la stagione, e'l tempo ec. Petrarca. Sid benedetto il dì, ch' io scorsi prima

Del Gallico terren l'alto splendore.

L' Alamanni . Le Similitudini ancora possono servirvi di quarta maniera d'incominciare il vostro Sonetto. Voglio annoverarvene qui alcune cavate da vari principi di Sonetti del Petrarca; non tanto per averle pronte nelle occorrenze, quanto per osservarne le diverse maniere di porgerle, e maneggiarle. Come talora al caldo tempo sole

Semplicetta farfalla ec.

Nè così bello il Sol giammai levarsi, Quando il Ciel fusse più di nebbia scarco; Ne dopo pioggia vidi'l celeste arco Per l'aere in color tanti variarsi;

In quanti ec.

Nè mai pietosa Madre al caro figlio, Nè donna accesa al suo sposo diletto Diè con tanti sospir, con tal sospetto In dubbio stato si fedel consiglio; Come a me ec.

Ne per sereno ciel ir vaghe stelle, Ne per tranquillo mar legni spalmati, Ne per campagne Cavalieri armati ec. Più di me lieta non si vede a terra Nave dall' onde combattuta, e vinta,

Quando la gente di pietà dipinta Su per la riva a ringraziar s' atterra, Nè lieto più del carcer si disserra

Chi'ntorno al collo ebbe la corda avvinta,

Sì tosto, come avvien che l'arco scocchi Buon sagittario ec.

Non

Non d'atra, e tempestosa onda marina Fuggio in porto giammai stanco nocchier Com' io dal fosco, e torbido pensiero

Fuggo ec.

Il quinto modo d'incominciare il Sonetto potrebbe essere per via d'una, o più sentenze, o sieno detti sentenziosi: e quest'ingressi servono principalmente allo stil sublime, e maestoso. Osserviamone alcuni pochi esempi: La vita fugge, e non s'arresta un'ora,

E la morte vien dietro a gran giornate,

E le cose presenti ec. La gola, e'l sonno, e l'oziose piume Hanno del mondo ogni virtil sbandita ec.

Questo nostro caduco, e fragil bene,

Ch'è vento, ed ombra, ed ha nome beltate. La fama in celebrar or questa, or quella, Esce dal cammin ver sovente, ed erra,

Levando in aria troppo alto da terra Cosa, che poi non è si adorna, e bella. Cost.

In sesto luogo potra darsi principio al Sonetto per via d'un certo furor poetico, e; come suol dirsi, ex abrupto. Apprendetelo meglio dagli esempi, che soggiungo.

Come va'l mondo! or mi diletta, e piace Quel che più mi dispiacque ec.

Adunque m' hai tu pur in sul fiorire

Morendo senza te, Frate, lasciato? Bemb. Finalmente il più leggiadro, il più ingegnoso, e il più poetico ingresso del Sonetto è quelle, che si fa per mezzo d'una fantasia, o vogliam dirla invenzione fantastica: come sarebbe l'attribuire all'amore, alla morte, agli alberi, alle città, a' fiori, e ad altre creature o irragionevoli, o insensate il discorso, la favella, o altre azioni umane: il fingere, che la gloria, la fortuna, la giustizia, ed altre virtu, o vizi, come l'

Invidia, l'Ingratitudine, sieno tante donne, equali dicano, o facciano cose convenienti alla natura di quella tal virtù, o di quel vizie. Inoltre, che ci sieno delle Ninfe Dee del mare, de' fiumi, de' fonti ec. Ma passiamo ben tosto agli esempj per maggiore intelligenza de' più giovani.

Amor fra l'erbe una leggiadra rete D' oro, e di perle tese sotto un ramo Petrarca. Dell' arbor ec.

Mille dubbi in un di, mille querele Al Tribunal dell' (a) alta Imperatrice Amor contra me forma irato, e dice: ec. Cino. Una tal finzione, o fantasia potrebbe farsi per via d'un sogno, o d'una visione, come: Levommi il mio pensiero in parte, ov'era Quella, ch' io cerco, e non ritrovo in terra: Ivi fra lor che'l terzo cerchio serra,

Petrarca. La rividi ec. Giaceami stanco, e'l fin della mia vita Venia; nè potea molto esser lontano: Ouando pietosa in atto umile, e piano Bembo. Madonna apparve ec.

Dato poi che avrete un buon principio al Sonetto, non vi riuscirà malagevole il proseguirlo in maniera, che meriti la sua lode:

essendo verissimo, che

Chi ben comincia ha la meta dell' opra. Senonchè voglio qui avvertirvi, per ben condurre il Sonetto, a non traviar mai dal discorso in grazia della rima, o del verso:

Sien padroni i pensier, serve le rime. Scegliete inoltre lo stile, e il parlar proprio dell'argomento, e adornatelo di quelle figure, ond'è capace. Queste figure son di due sorti: alcune sono tali, che ognuna di

(a) La parte ragionevole dell' domo .

esse può camminare per tutto il Sonetto, o almeno per la maggior parte, e si chiama allora figura principale, o dominante: tali sa-l' rebbono l'Apostrofe, l'Ipotiposi, la Prosopopeja, e simili: altre figure servono per ordinario ad adornare i versi, e i sentimenti: tali sarebbono l'Interrogazione, la Ripetizione, l'Esclamazione, le brevi Similitudini, ed altre già di sopra spiegate.

La condotta poi del Sonetto sia tale, che faccia strada alla Chiusa, secondo le leggi dell' Epigramma latino, delle quali vi suppongo a sufficienza informati. In somma sia regolata a guisa di concludentissimo Sillegismo con obbligo di proporre, e provare ne quadernari; e di confermare, e concludere nelle terzine. Ciocchè meglio apprenderete dagli esempi, che dopo aver parlato intorno alla Chiusa del Sonetto, vi proporrò.

Ma non abbiam detto ancora il più necessario alla perfezion del Sonetto, ch'è senza fallo una buona Chiusa: dico, il più necessario ec. perchè per bello, che sia tutto il rimanente del Sonetto, ove si finisca scipitamente, divien tanto difforme, quanto l'è ne

piedi il pavone.

Or dunque una tal Chiusa, generalmente parlando, dee esser composta della sentenza più conspicua, e maravigliosa, della quale è capace l'argomento, che si ha per le mani. Scendendo un poco più al particolare, la sentenza, che chiude il Sonetto dovrà essere una Verità o inaspettatamente proposta, o leggiadramente spiegata: ma che discenda sempre da quel che si propone nel decorso del Sonetto. Dico una Verità, perchè rimangano eseluse tutte le arguzie, e i concetti fondati sul falso, de'quali molto abbondano le Poesie del

del Secolo XVII. Così la Chiusa di quel Sonetto riferita, e derisa giustamente dal Muratori (Perf. Poet. Tom. 1. lib. 2. c. 4.) sembrava in quei tempi maravigliosa, e sovrumana; laddove ne' nostri tempi meriterebbe le
derisioni di quanti o l'ascoltano, o la leggono. Si parla nel Sonetto di S. M. Maddalena, quando lavò colle lagrime, e coi capelli
asciugò i piedi del Salvadore, e si conchiude così:

Se il Crine è un Tago, e son due Soli i lumi, Non vide mai maggior prodigio il Cielo, Bagnar co' Soli, e rasciugar co' Fiumi.

Or questa Chiusa tutta è fondata sul falso, perchè, quantunque sia vero verissimo, che il fiume naturale non asciughi, e il sole naturale non bagni; falso però è, che il fiume metaforico, (e qui sconciamente metaforico) quali sono i capelli di Maddalena, non asciughino, e che i soli immaginari, quali sono gli occhi della medesima, non bagnino. E se sarebbe un miracolo il vedere un fiume naturale, che asciugasse, e il sol naturale, che bagnasse; non è però miracolo, anzi cosa ordinaria, e naturale che questo fiume fantastico asciughi, e che bagnino questi soli finti . Adunque , (conchiude bene il Muratori) tutta la machina alzata dall'ingegno per isvegliar la maraviglia negli uditori, va tutta per terra, e fa solamente riderci, per avere scoperta o l'ignoranza, o la malizia di chi voleva con sì manifesti sofismi condurci a stupire.

Con ciò però non s'intendono escludere le iperboliche esaggerazioni, nè gli altri fregi, o finzioni verisimili, onde suole adornarsi, o con arte coprirsi la verità: perchè altro è il vestire, e fregiare il vero, altro è il corrom-

per-

perlo, e mischiarlo col falso: il primo è lecito anche agli Oratori, non che al Poeta; il secondo è un voler mentire, e ingannare. Si persuada in somma il giovane, che infelicissima impresa è il voler cavare il maraviglioso, fuorche dal vero, o dal verisimile.

Dissi inoltre: Una verità o inaspettatamen- ce proposta, o leggiadramente spiegata; perchè siccome due sono i generi de Sonetti; l'uno Enfatico, e Concettoso, l'altro Semplice, e Piano, la cui pompa consiste in una spiegatura facile, dolce, e naturale, e nel maneggio degli affetti, e delle figure; così due debbon essere i generi delle Chiuse, l'una enfatica, e concettosa, qual sarebbe una verità inaspettatamente proposta; l'altra semplice, e piana, qual sarebbe una verità leg-

giadramente spiegata.

Ma qui sta il punto, direte or voi, nel saper condurre sì bene il Sonetto, che la Chiusa o riesca inaspettata, o sappiasi esporre con tal garbo, che vaglia a recar diletto, e tirar seco la maraviglia. Dite bene: ma non pertanto dovete sgomentarvi: tutto farete e con l'ajuto del vostro ingegno, e molto più con la frequente lettura de migliori Poeti. Siate pertanto industrioso nel ricavare la vostra Chiusa o dalle circostanze, o dagli altri luoghi rettorici, sicehè venga ad essere ammirabile o per ragione di sentenza, o per qualche opposizione conciliata, o per alienazione di proprietà, o per allusione a cosa lontana, o col far d'improvviso qualche osservazione mirabile; o finalmente per via di comparazione, giusta le regole di ben proporre l'arguzia dell'Epigramma, già da voi ben sapute. L'uso inoltre degli affetti, e il maneggio delle figure, siccome vagliono, come si è detdetto, a ben cominciare il Sonetto; così giovan mirabilmente a terminarlo con plauso.

Quanto finora abbiamo detto, e quant'altro potrebbe dirsi intorno alla buona condotta del Sonetto, tutto è buono a sapersi; ma, per quanto dalla sperienza ho potuto imparare, poco giovevole alla pratica. La maniera più facile, e più pratica di apprendere un tale artificio a me sembra il mettervi sotto gli occhi vari Sonetti, e farvi sopra con la possibile brevità quelle osservazioni, che vagliono a ravvisare il loro bello. Così dunque fa-

rò, e spero giovarvi meglio.

SPLT

Scelgo primieramente un Sonetto del Petrarca, che, come dice il Tassoni, non è stato considerato da raccoglitori delle poetiche spazzature, perchè non parla d'amore: ma certo non è inferiore ad alcuno di guei, che ne parlano. In esso adunque il Poeta chiede perdono a Dio de suoi passati trascorsi: ed eccone l'artifizio, e la disposizione della materia. Va in tutto il Sonetto alternando la confessione, e la preghiera, in guisa, che nel primo quadernario dopo la dolcissima invocazione di Padre del Ciel, ingenuamente manifesta la cagione de suoi vaneggiamenti, che fu il mirare la beltà d'una donna. Nel 2. quadernario, chiede lume a Dio, perchè torni ad altra vita, co' sentimenti appunto del Profeta reale, ove dice: Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte: nequando dicat inimicus meus prævalui adversus eum. (Ps. 12.5.) Espone nel 1. ternario il tempo, e la miseria del suo stato, per vieppiù muovere la divina bontà a perdonarlo. Chiude finalmente il Sonetto con ripigliar la preghiera nel 2. ternario, ma col motivo più forte, e più acconcio a rientrare in se stesso, e ottenere il perdono; qual era la memoria della morte di Cristo N. S., che in quel giorno di Venerdì Santo ricorreva: e ciò in una maniera non meno poetica, che grave, e divota: come meglio vedrassi da tutto il Sonetto. Padre del Ciel, dopo i perduti giorni,

Dopo le notti vaneggiando spese

Con quel fero desio, ch' al cor s'accesé Mirando gli atti per mio mal si adorni; Piacciati omai co'l tuo lume, ch' io torni

Piacciati omai co'l tuo lume, ch' io torni Ad altra vita, ed a più belle imprese Sì ch' avendo le reti indarno tese,

Il mio duro avversario se ne scorni. Or vôlge, Signor mio, l'undecim' anno,

Ch' i' fui sommesso al dispietato giogo, Che sopra i più soggetti è più feroce:

Miserere del mio non degno affanno:

Riduci i pensier vaghi a miglior luogo, Rammenta lor, com oggi fosti in croce.

Or in questo Sonetto, dice il Muratori, ci è dentro il maestro, senza che tosto appaja... osserva, com'è ben tirato; come non c'è senso, che non sia felicemente espresso, e che non sia grave; come non rima, non parola, che naturalmente, ed utilmente non convenga all'intento del suggetto. Son poetiche le frasi; non ardite, nè luminose molto; ma gravi, e quali si richiedono per esprimere la verità del divoto affetto, e non per fare pompa d'ingegno. Fra le altre immagini, sembra ben nobile quella:

Sì che avendo le reti indarno tese; Il mio duro avversario se ne scorni.

In somma, quanto più si andra considerando, tanto più bello comparirà agli occhi delle persone intendenti. Sappiano poi i meno intendenti, che quel Miserere del mio non degno affanno significa: Perdonami l'essermi affannato per cosa indegna: qual'è che un'anima resti presa dall'amore d'una creatura;
e par quello di Virg. Miserere animi non digna ferentis. Finalmente non abbiano scrupolo d'usare in simili circostanze la voce latina Miserere, perchè (dice il vocab. della Crusca.) è voce usata da nostri in cambio di abbi misericordia.

Facciamo appresso le nostre osservazioni su due altri Sonetti del Petrarca, e di entrambi consideriamo i due Ternarj con la chiusa: E siane il primo il 261. Levommi il mio pensier ec. stimato dal Muratori il più bello del Petrarca; dove narrasi poeticamente, e leggiadramente l'apparizione d'un'anima di persona da lui troppo amata, la quale avendolo preso per mano, così gli dice:

Mio ben non cape in intelletto umano:

Te solo aspetto, e quel che tanto amasti,

E là giuso è rimaso il mio bel velo. Ciò detto, ripiglia estatico il Poeta, e con una immagine maravigliosa, e con riflessione sorprendente chiude il Sonetto con questo ternario.

Deh perchè tacque, ed allargo la mano? Ch' al suon de detti si pietosi, e casti

Poco mancò, ch' io non rimasi in cielo. L'altro Sonetto è il 238. Se lamentar augelli ec. sul medesimo argomento, e su d'una simile estatica visione. Il Sonetto è tutto ben tirato: sopra tutto però campeggia, come nel precedente, ne' ternarj la Prosopopeja, per cui s'introduce quell'anima già beata a favellare col Poeta accorato, e piangente per la di lei morte, ma con sentimenti così nobili, (e massime nella chiusa) che feriscono gli occhi dell'intelletto con la loro bellezza: Leggeteli:

Del

Deh perchè innanzi tempo ti consume?

Mi dice con pietate: a che pur versi
Degli occhi tristi un doloroso fiume?

Di me non pianger tu: ch' e' miei di fersi
Morendo eterni; e nell' eterno lume

Quando mostrai di chiuder gli occhi, apersi. Chi poi vuol vedere, come possa stendersi in un intero Sonetto un sol pensiero, e come possa amplificarsi con frasi varie, e belle, e con rigiri pellegrini; consideri il seguente Sonetto del Petrarca, il quale altro non fa (mada maestro) che distendere in quattordici versi quest'unico, e breve sentimento: Sempre, e dovunque sospirerò.

Pommi ove'l Sol uccide i fiori, e l'erbe: O dove vince lui'l ghiaccio, e la neve:

Pommi ov'è'l Carro suo temprato, e leve: Ed ov'è chi ce'l rende, o chi ce'l serba:

Pomm' in umil fortuna od in superba:

Al dolce aere sereno, al fosco, e greve: Pommi alla notte, al di lungo, od al breve; Alla matura etate, od all'acerba:

Pomm' in Cielo, od in terra, od in abisso; In alto poggio, in valle ima, e palustre; Libero spirto, od a' suoi membri affisso;

Pommi con fama oscura, o con illustre; Sarò, qual fui: vivrò com io son visso,

Continuando il mio sospir trilustre.

Osservisi con che evidenza, e forza ha rinchiusi il Petrarca tanti, e sì diversi oggetti.

Qual vaghezza non aggiugne al Sonetto quel

Pommi ben ripartito per tutto ad imitazione
d'Orazio, d'onde fu tolta l'idea:

Pone me, pigris ubi nulla campis Arbor æstiva recreatur aura dec. Mirabile ancor è, dice il Tassoni, l'ordine, con che è tessuto quell'altro Sonetto: Quanta invidia ti porto ec. se si considera la varie-

~

rietà, con che ripiglia quattro volte lo stesso, cioè dicendo alla terra, dov'era il corpo della persona amata:

Quanta invidia ti porto avara terra.

Al cielo, dov'era l'anima:

Quanta ne porto al cielo ec.

All anime beate di lei compagne;

Ouanta invidia a quell'anime ec.

Alla morte, con questo luminoso ternario:
Quant' alla dispietata, e cruda morte,
Ch' avendo spento in lei la vita mia,

Stassine suoi begli occhi, e me non chiama!
Riflettiamo finalmente, ma di volo, sopra alquante chiuse d'altri Sonetti del Petrarca.
Dopo aver descritta nel Sonetto Le stelle, e'l Cielo ec. con iperboli magnifiche, e poetiche la rara beltà di una donna onestissima, conchiude con maraviglia inaspettata.

Basso desir non è, ch' ivi si senta, Ma d'onor, di virtute. Or quando mai Fu per somma beltà vil voglia spenta? Morale, e sentenziosa è quell'altra del Son. Che fai ec.

Cerchiamo il ciel, se qui nulla ci piace, Che mal per noi quella beltà si vide, Se viva, e morta ne devea tor pace.

Avendo detto l'addolorato Poeta nel Son. Soleasi ec.

Ch'altro, che sospirar nulla m'avanza; immediatamente, e improvvisamente prorompe nell'ultimo ternario in tre morali sentenze sull'umana miseria:

Veramente siam noi polvere, ed ombra: Veramente la voglia è cieca, e'ngorda:

Veramente fallace è la speranza. Con altra sentenza, che contiene la similitudine, termina quel Son. Conobbi quanto il ciel ec., che a giudizio del Tassoni avanza quanti ne componesse il Petr. in istile magnifico. E' Sonetto di lode, e chiudesi in questa nobil maniera:

Che stile oltra l'ingegno non si stende, E per aver uom gli occhi nel Sol fissi, Tanto si vede men, quanto più splende.

Altri Sonetti vorrei qui proporvi d'altri autori, e massime del cinquecento: ma (oltre che troppo mi allungherei) nel solo Petrarca possono a un di presso ravvisarsi tutti gli altri buoni cinquecentisti religiosi imitatori del Petrarca, cominciando dal Sannazzaro, e dal Bembo, i quali fiorirono sul principio di quel secolo 1500, fino a Mons. della Casa, e ad Angelo di Costanzo, che fiorirono sulla metà di esso secolo, de'quali il primo deviando per poco dalla dolcezza del Petrarca, a un novello stile diede principio, e perchè intendeva soprattutto alla gravità, si valse spezialmente del carattere maestoso, e de' raggirati periodi, e rotondi: così il primo periodo di quel Sonetto del Casa lodatissimo da Torq. Tasso, si raggira per tutto un quadernario in tal guisa:

Questa vita mortal, che'n una, o'n due Brevi, e notturne ore trapassa oscura, E fredda, involto avea fin qui la pura Parte di me nell'atre nubi sue ec.

di modo che non si può prender qualche fia-

to, se non dopo il fredda del 3. verso.

Il secondo, cioè il Costanzo forse ad esempio del Casa, distaccossi dalla troppa religione verso il Petrarca. Lavora di suo, e, per così dire, di pianta: accoppia alla nobiltà dello stile la grandezza, e rarità del pensiero, e unisce in maniera ne suoi Sonetti il cominciamento col mezzo, e il mezzo col fine, che nulla vi è di superfluità, o di mancanza.

Pro-

Procede quasi sempre con sommo giudizio, con buoni principi, e con ottimo raziocinio (a).

Ora dell'uno, e dell'altro convien qui mostrarvi qualche intero Sonetto. Il primo è del Casa che piange se stesso

Casa, che piange se stesso.

Io che l'età solea viver nel fango,
Oggi, mutato il cor da quel ch' i' soglio,
D'ogni immondo pensier mi purgo, e spoglio,
E'l mio lungo fallir correggo, e piango:

Di seguir falso Duce mi rimango:

A te mi dono, ad ogni altro mi toglio; Ne rotta nave mai parti da scoglio Si pentita del mar, com' io rimango.

E poiché a mortal rischio è gita in vano, E senza frutto i cari giorni ha spesi Questa mia vita, in porto omai l'accolgo.

Reggami per pieta tua santa mano,

Padre del ciel, che, poich' a te mi volgo, Tanto t'adorerò, quanto t'offesi.

L'altro è del Costanzo, che piange la morte del suo figlio:

Dell' età tua spuntava appena il fiore, Figlio, e con gran stupor già producea Frutti maturi, e più ne promettea L'incredibil virtute, e'l tuo valore; Quando Atropo crudel mossa da errore,

Perchè senno senile in te scorgea, Credendo pieno il fuso, ove attorcea L'aureo tuo stame, il ruppe in sì poch' ore;

E te della natura estremo vanto
Mise sotterra, e me, ch' ir donea

Mise sotterra, e me, ch' ir dovea pria Lasciò qui in preda al duol eterno, al pianto.

Nè saprei dir, se fu più iniqua, e ria Troncando un germe amato e caro tanto, O non sterpando ancor la vita mia.

<sup>(</sup>a) V. Giorn. de' Lett. d'Ital. T. 1. e Crescimb. Ist.

La bellezza di questi due Sonetti, da se stessa si manifesta. Notisi, con tutto ciò nel primo la gravità; e imparino i giovani, che può rendersi grave, e sublime lo stile anche senza molti traslati, e senza molte voci, e frasi poetiche, com'è qui, dove la condotta è insieme grave, e naturale; la similitudine della nave nel secondo quartetto, quant'è bene incassata! e quanto dice, e quanto inaspettatamente l'ultimo verso!

Nel secondo Sonetto non s'innamori il novizio della troppa facilità delle rime, e massime di quelle quattro cavate dalla desinenza di quattro verbi: ammiri piuttosto l'esattezza della condotta in tutto il Sonetto: quel brio poetico del secondo quadernario: come si faccia strada nel 1. ternario alla chiusa, la qual si propone qui in maniera problematica,

e con tanto vezzo, che nulla più.

Di questo stile bene intrecciato, e concludente sono le Rime di Galeazzo di Tarsia, di cui si quistiona fra gli eruditi, se sia stato o modello, o imitatore del comporre del Casa, e del Costanzo: come che sia, io ve ne pongo qui un saggio.

Amor è una virtù, che nè per onda

Pesce guizza, nè cruda aspe è in sentiero,

Nè fonda Paria cural rapaca e fero

Nè fende l'aria augel rapace e fero, Nè cresce erbetta in riva, e in ramo fronda,

Nè vento questa, o quella aggira e sfronda; Nè stende corso umor, nè s'erge al vero Angel puro là su, qua giù pensiero,

Ne fuoco, o stella spiega chioma bionda, Che non scaldi, addolcisca, prenda volo,

Rinverdi, nutra, a mezzo corso affrene, Guidi, volga, risvegli, allume, indore. Per se si move, ed un oggetto ha solo;

Bellezza, e natural desio di-bene,

Distriction Good

Nasce in noi di ragion, vive d'errore. Il viluppo ordinato di tanti oggetti ne' due quadernarj: lo sviluppo co' verbi corrispondenti nel primo ternario, la chiusa sentenziosa, ed esprimente la natura dell'amore, che sta sempre sospesa in tutti i versi antecedenti, sono cose ammirabili.

Gli esempi de' Sonetti finora addotti appartengono, come agevolmente potrete accorgervi, allo stile o sublime, o mezzano: passiamo ora (giacchè il Sonetto abbraccia tutti e tre gli stili) a dare alcuni esempi dell'infimo stile, come sono i Sonetti pastorali, o marittimi, i quali riconoscono tutto il loro bello dalla purità della locuzione, dal costume bene imitato, da certi motti graziosi, e famigliari. Ammettono qualche sentenza morale, ma che non passi i pensieri di un pastore, o d'un marinajo.

# SONETTO BOSCHERECCIO

#### DI BENEDETTO MENZINI .

Quel Capro maledetto ha preso in uso
Gir tra le viti, e sempre in lor s'impaccia,
Deh per farlo scordar di simil traccia,
Dagli d'un sasso tra le corna, e'l muso.
Se Bacco il guata, ei stenderà ben giuso
Da quel suo carro, a cui le tigri allaccia:
Più feroce lo sdegno oltre si caccia,
Quand'è con quel suo vin misto, e confuso.
Fa di scacciarlo, Elpin', fa, che non stenda
Maligno il dente, e più non roda in vetta
L'uve nascenti, ed il lor Nume offenda.
Di lui so ben ch'un di l'altar l'aspetta:
Ma Bacco è da temer, che ancor non prenda
Del Capro insieme, e del Pastor vendetta.

In un altro ancor Boschereccio del medesimo Menzini osserverete, quanto sia bene intrecciato il Dialogismo fra tre pastori, de quali il terzo chiamato Uranio, come più sensato degli altre due, con un sorriso, e con una sentenza molto morale, ma che non eccede la capacità d'un pastore, riprende la sciocchezza degli altri due sognatori. Ecco il Sonetto:

Mentr' io dormla sotto quell'elce ombrosa, Parvemi, disse Alcon, per l'onde chiare Gir navigando d'onde il sole appare, Fin dove stanco in grembo al mar si posa:

E a me, soggiunse Elpin, nella famosa
Fucina di Vulcan, parve d'entrare,
E prender armi d'artificio rare.

E prenaer armi a artincio rare . Grand'elmo, e spada ardente e fulminosa :

Sorrise Uranio, che per entro vede Gli altrui pensier col senno, e in questi accenti Proruppe, ed acquistò credenza, e fede:

Siate, o pastori, a quella cura intenti, Che'l giusto ciel dispensator vi diede, E sognerete sol greggi, ed armenti. L'esempio del Sonetto marittimo ve lo dà

Niccolò Franco:

Sovra i più eccelsi scogli, onde più lice Veder del ciel, si sta talora assiso Il saggio Amicla, e quindi l'aria fiso Mira, e de mar lontani ogni pendice:

E, mentre a i segni alcun vento felice Spirar conosce, da gioir conquiso; E di grave color composto il viso,

Si volge a i suoi nocchier cantando, e dice: Seguite, fidi miei, seguite intenti

Il bel viaggio, a l'or che non appare Nubilo giorno, o faticosi venti.

Non vi indugiate su per l'onde chiare, Nel gir al porto, che ne fa contenti; Che

Digmood by Googl

Che cangia vista in picciol tempo il mare. A questo stile appartengono i Sonetti Ditirambici, Burleschi, Satirici, e Pedanteschi. Di questi ne daremo per ora gli esempi, riserbandosi a parlare del loro artifizio, quando del Ditirambo, de' Capitoli, e della Satira discorreremo.

## SONETTO DITIRAMBICO

## D'ANTONIO MALATESTI.

Ampi quel ciotolon, che con due mani,
Mentre si bee, pe' manichi si piglia,
Del vin de' nostri monti Siciliani,
Che morde i labbri, e avventasi alle ciglia.
A onor di Polifemo e sua famiglia,
E degli amici prossimi, e lontani,
A far un brindis Bromio mi consiglia,
Pregando il ciel, che li mantenga sani.
Io l'ho bevuto. Or nulla a far mi resta;
E'non m'ha fatto mal per quel, ch' io sento:
Bisogna ben, ch'io appoggi un po la testa;
Reggimi, caro Offelte, e fammi vento:
Io non posso parlar, che cosa è questa?
Io m'a, io m'a, io m'a, io m'addormento.

## SONETTO BURLESCO

#### DEL BURCHIELLO.

La mula bianca, che tu m'hai mandata,
Mi par che l'andar suo senta di gotte:
Va sempre saltellon, come la botte,
E cieca, magra, vecchia, e maltrattata.
E per disgrazia un qua l'ha cavalcata,
Ed halli tutte le natiche rotte:
Hall' accusata agli ufficial di notte,
D 4

Ed avvela trovata (a) tamburata. Io non posso con essa andare a spasso:

Che i corbi me la beccan per la via:

La pelle è fatta, come un alto, e basso. Tutti quanti gli spron di Lombardia Nolla potrebber far muovere un passo, Tant' è infingarda, viziata, e restia,

Ho questa fantasia, Che camminando, avendo al col la briglia, Andrebbe indietro il di sessanta miglia:

Pel pregio te la piglia, E mandaci all' incontro due cavagli;

Che almen la pelle ci serva a far vagli. Graziosissimo è quel Sonetto di Cesare Caporali sopra le gambe storte d'un gran Per-sonaggio. E'di stile Eroicomico, cioè misto di serio, e burlesco. E poiche il Caporali assai prima fiorì del Tassoni, del Bracciolini, e di Niccola Villani, i quali scrissero in tale stile; vien giustamente riputato dal Grescimbeni inventore della Poesia Eroicomica. - Ecco il Sonetto.

I più bei fior del ciel cogliendo andava La genitrice man del nostro Apelle, Mentre i begli occhi, il bel volto, e le belle

Vostre fattezze a perfezion recava. Quinci l'oro togliea, quindi predava I tanti lumi, e le serene stelle, E'l puro latte, quelle cose, quelle, Che degne di tant' opra giudicava.

Quando fra quegli eletti in Paradiso Corse il giudizio, ch' a real fortuna Troppo foran quaggiù bellezze tante.

Di che venendo al dotto stil l'avviso, Tosto delle due gambe vostre l'una Tor-

(a) Tamburare è metter un Biglietto di querela contro di alcuno nelle cassette secrete, dette in Firenze tamburi. Torse a settentrion, l'altra a levante. Sentitene un altro ancor piacevole, e poi

non più.

Di Verseggiare ho gran prurito-anch' io, E vorrei fra' Poeti aver mia parte, Vorrei, che fosse esempio in queste carte A' comincianti un Sonettuccio mio.

Vorrei, che fosse ameno, e fosse pio; Ma non risponde al gran desio quell' arte, Che Febo per limbicco mostra, e parte:

Nè facezia a pietate unqua s' unio. Farò ... ma il Sonettin, così com'è, S'è giù tirato a più della metà, Del resto poi ne importa poco a me. Questo è l'esempio, e se non servira Pel Sonetto compor come si de,

Insegna almeno il come non si fa.

## SONETTO SATIRICO

#### DI GASPARO VISCONTI.

Fa largo. Va su bajo. Bof! chi è questo? Misericordia: oimè: spazza il paese: Ma chi è costui, c'ha tante furie accese Nel volto a chiunque il mira agro, e funesto? Par che minacci fare un secol mesto, E sbuffa più, che un gran corsier Pugliese: Sarebbe uscito mai fuora il Danese Giù della grotta? il mondo arà fin presto. Sel camminasse a piede i' crederia, Che'l fusse quel Guiotto, di cui narra

Del buon Tiffetto.l' alta poesia:

E'l fa il terribil con la scimitarra; Ma non ha poi la voglia tanto ria, Come dimostra l'aria sua bizzarra: E per ben darti, l'arra,

Quanto si dee stimar suo turbo ciglio,

Non ha più core in corpo d'un coniglio.

Un altro ne metto qui di Alessandro Piccolomini proposto dal Quadrio come esemplare della Satira precettiva, la quale piuttosto il vizio, che il vizioso riprendendo, insegna il dovere.

Nove cure, e pensier sempre occupato

Tengonti il petto, e rodon dentro il core:

E per sempre trovar sorte migliore,

Or solchi il mar, la guerra or segui armato;

Tigello, indarno andiam cangiando stato;

(he chi ci punge ognor non ha timore

Di mar, di venti, o arme; e i giorni, o l'ore

Di mar, di venti, o arme; e i giorni, o l'ore Ci segue ovunque andiam dietro, e da lato. Purghiam la mente, ed ogni loco ameno Troverem poi: nè con la speme ordiamo Ciò che tesser non può la nostra etade. Prendiamo il dolce ognor che torre accade. Sebben d'amaro alquanto ivi gustiamo: Ch'al mondo uom mai non è beato a pieno.

#### SONETTO PEDANTESCO

## DI CAMILLO SCROFA .

Mandami in Siria, mandami in Cilicia,
Mandami nella Gallia ulteriore,
Nel mar rubro, c'ha i flutti di cruore:
In Paflagonia, in Bitinia, in Fenicia.
Fammi paupere, o dammi gran divicia
Fa il mio gymnasio vacuo a tutte l'hore;
Fal locuplete con mio grande onore;
Fa ch'io sia mesto, o sia pien di leticia:
Fammi san, fammi valetudinario;
Fammi di questo globo mondiale
Monarcha, o fammi in carcere penare:
Di Camillo il mio cor fia saettario;
Ch'essendo in lui l'arundine lethale
Fixa, non val latibuli cercare.

# ALTRO PEDANTESCO

## D' AUTORE INCERTO

#### IN LODE DELLA CAMPANA DEL COLLEGIO ROMANO.

Tintinnabolo excelso, il cui fragore Chiama i putti a scolastico concilio, Tibi curvo il ginocchio, e incurvo il cilie Mosso da riverenza, e da stupore.

O s'avess' io poetico valore, Com' ebbe chi cantò l'incendio d'Ilio, Farei con più d'un'ode, e d'un Idilio Innotescere al mondo il tuo splendore.

Et quare il terzo decimo Gregorio
Non ti fece formare ex auro electo
Et porre dentro un Campanil d'avorio?

O dell'atrio clavigero Præfecto, Deh fa che suoni il di dei mio mortorio; Che poi ti presterò il mio Catalecto.

Un tal miscuglio d'italiano, e latino molto piaceva nel Secolo del quattrocento, e, oltreche molti latinismi si osservano nelle Rime del Benivieni; leggesi nel Tesoro del Cisano V. Fortuna un Sonetto morale, a piacevole interpolato di versi latini, benchè di metro italiano. L'Autore n'è Lorenzo de' Medici, che fiorì su'l 1470. da un secolo prima di Camillo Scrofa. Il Sonetto è sopra la Rota della fortuna, e dice così: Amico, mira ben questa figura,

Et in arcano mentis reponatur,
Ut magnus inde fructus extrahatur,
Considerando ben la sua matura.
Amico, questa è Ruota di ventura,
Que in codem statu non firmatur,

Sed

Sed casibus diversis variatur, E qual abbassa, e qual pone in altura. Mira, che l'uno in cima è già montato,

Et alter est expositus ruinæ, E'l terzo è in fondo d'ogni ben privato: Quartus ascendet jam: nec quisquam sine Ragion di quel ch'oprando ha meritato, Secundum legis ordinem divina.

# CAPO SECONDO.

Di altre spezie di Sonetti di particolare artifizio.

Ultre al Sonetto comune di già spiegato restano a spiegarsi alcune spezie di Sonetti, i quali benchè convengano in molte cose cogli altri Sonetti, hanno però alcune leggi particolari nella lor tessitura materiale. Tali sono: i Sonetti di risposta: i Sonetti con la coda: i Sonetti con l'intercalare: e i Sonetti a corona: lasciando da parte i Sonetti acrostici, bisdruccioli, bisticciati, leporeambici, letterati; ed altre simili freddure stentate. Chi ne vuol vedere gli erempi, veggali nel 1. Tomo delle Rime oneste alla p. 248.

# S. I. De' Sonetti di risposta.

1 Sonetti di risposta sono così detti, perchè si risponde con essi a qualche lettera propostaci in un Sonetto. E benchè tali proposte, e risposte possono accomodarsi ad ogui sorta di metro; nondimeno il più proprio, e il più antico costume è stato sempre di farle per via di Sonetti.

Le maniere poi di simili risposte presso gli antichi erano di tre sorti, come vuole il CreCrescimbeni (a). La prima, che i versi terminavano colle medesime rime, colle quali era tessuta la proposta, e col medesimo ordine. La seconda camminava con minore strettezza; poichè permetteva il ripetere alcuna delle voci medesime usate a rimare nella proposta, e talvolta anche il variar l'ordine delle rime in qualche parte. La terza finalmente non aveva obbligo alcuno, se non quelle di rispondere in un altro Sonetto.

Le regole poi unicamente tenute dal Petrarca, e dal Casa, come sostiene l'Andrucci.
(b) furono I. Il ritenere nella risposta le cadenze medesime della proposta, senza però adoperare a far consonanza alcuna voce adoperata già nella proposta. II. Il ritenere l'ordine stesso di accordar le rime, che fu te-

nuto nella proposta.

Oltre alle addotte maniere usate dagli antichi, e buoni autori; un'altra ve n'ha molto usata da' moderni, ed è veramente assai dura, e sforzata. Imperciochè non solamente serba le stesse rime della proposta, con quell' ordine, che in essa si fanno; ma le voci medesime adoperate a rimare. Esempi di Sonetti di proposta, e risposta di Autori antichi giusta le prime tre maniere ne avete presso il Crescimbeni al luogo citato. Del Petrarca ne scelgo un solo, ch'è risposta ad un Sonetto di Giovanni Dondi, che dice così: Io non so ben, s'io vedo quel, ch'io veggio:

S' io tocco quel, ch' io palpo tuttavia: Se quel, ch' io odo, oda: e sia bugia, Q vero ciò, ch' io parlo, e ciò ch' io leggio.

(b) Poes. Ital. lib. 2. cap. 1. partic. 7.

<sup>(</sup>a) Coment. Intorno all' Istor. della Volgar Poes. Vol.

Si travagliato son, ch'i non mi reggio, Nè trovo loco, nè so, s' io mi sia, E quanto volgo più la fantasia, Più m' abbarbaglio, nè me ne correggio. Una speranza, un consiglio, un ritegno, -Tu sol mi sei in sì alto stupore, - In te sta la salute, e'l mio conforto: Tu hai il saper, il poter, e l'ingegno; Soccorri a me, si che tolta da errore La vaga mia barchetta prenda porto. . Eccovi ora, come il Petrarca con la tessitura medesima, e con le medesime rime, ma con altre voci gli rispose: Il mal mi preme, e mi spaventa il peggio Al qual veggio sì larga, e piana via; Ch' i son entrato in simil frenesia; E con duro pensier teco vaneggio, Nè so, se guerra, o pace a DIO mi cheggio, Che'l danno è grave, e la vergogna è ria, Ma perchè più languir? di noi pur fia Duel, ch'ordinato è già nel sommo seggio. Bench'i' non sia di quel grande onor degno, Che tu mi fai, che te ne inganna amore; Che spesso occhio ben san fa veder torto; Pur d'alzar l'alma a quel celeste regno, E'l mio consiglio, e di spronare il core: · Perchè 'l cammino è lungo, e 'l tempo è corto. Giusta la regola da' moderni usitata, che ha il suo pregio, e non è da schivarsi tanto scrupolosamente, come vorrebbe l'Andrucci, ne addurremo un esempio di Gio. Antonio Carrafa, che così scrive ad Angelo di Costanzo. Angel terren, che con si colte rime. Scrivete i casti, e dolci affetti vostri,

Ch' elle già ben, fra quante a' tempi nostri Si leggon, vanno al cielo alteré, e prime; Acciò che il mondo alquanto pur mi stime,

Prego, ch' a me per voi si scopra, e mostri,

Com'io possa acquistar sì puri inchiostri, Strada sì piana, e mente sì sublime. Se questo don non mi negate, ancora Tentare ardito il monte mi vedrete, Ove voi Febo degnamente onora: Febo, e le Muse, a cui punto non sete Men caro, che'l gran Tosco, che talora, Mentre cercate pareggiar, vincete.

Risposta del Costanzo.

Mentre levar le fosche aspre mie rime Al ciel coi chiari, e dolci accenti vostri, Signor, tentate, e farli ai tempi nostri, Com' oggi ultime van, gir tra le prime; Non avverrà, che'l mondo più mi stime, Anzi che'l paragon discopra, e mostri, Quai sieno i miei caduchi umili inchiostri, Posti appresso il dir vostro alto, e sublime.

Nè però meno ho da gradirvi, ancora

Che'l vostro pregio in ciò, se ben vedete, M'oscura il nome in un punto, e m'onora; Ch'essendo sempre in mezzo, ove voi sete,

E meco voi, nel duol godo talora,

Ch' io con voi perdo, e voi meco vincete. Tanto basta aver detto intorno alla forma delle risposte. In ordine alla materia, ella è molto varia; essendosene gli antichi serviti per qualunque affare. Lo stile sia proporzionato alla materia. Se avviene, com'è costume, che debbono esprimersi nelle proposte, e risposte i nomi propri, o i casati, si faccia senza cadere in qualche bassezza: e però si metta il casato, se sarà più bello, più sonoro, e più corto del nome: o al contrario si taccia il casato, e si ponga il nome, quando questo fosse più acconcio a chiudersi pulitamente in verso. Che se nè il casato, nè il nome fossero a proposito, allora potrebbe tarsi qualche mutazione nel nome, come fece E

Distantly Google

il Petrarca, che disse Laura in vece di Lauretta: il Bembo adoperò Gasparro in vece di Gasparo: e il Tasso usò Macone in luogo di

Maometto.

Bisogna finalmente avvertire a non valersi nelle risposte delle invenzioni, delle favole, delle figure adoperate già nelle proposte; perciocchè sarebbe un mostrarsi povero, e pezzente. Dagli esempi addotti potrete bene apprendere, come si possa rispondere con nuove espressioni, e nuovi ornamenti.

# S. II. De' Sonetti con la Coda.

Il Sonetto con la Coda, o Caudato, o col Ritornello, è un Sonetto, che porta, per dir così, lo strascico d'uno, o più ternaridopo il quattordicesimo verso: ma con queste due condizioni; prima, che il primo verso d'ognun di questi ternari sia di sette sillabe, e gli altri due di undici: la seconda, che il primo verso d'ogni ternario faccia consonanza col verso, che immediatamente il precede. Queste due sono le leggi modernamente osservate. Benchè si trovino Ritornelli formati di versi tutti endecasillabi, come vuole il Redi nelle sue Annotazioni al suo Bacco in Toscana. E gli antichi, prima di stabilirsi la regola del Sonetto, soleano aggiungere alcun verso a quattordici consucti. Questa spezie di Sonetti con una, o più Code non si usa, che in materie familiari, e da scherzo, come potrete meglio osservare negli esempi, che aggiungo: da quali ancora imparerete la naturalezza, e pulitezza, che conviene a tali componimenti. Il primo esempio sarà un gentilissimo Sonetto del Burchiello con una Coda: eccolo: VA

Va in mercato Giorgin, tien qui un grosso: Togli una libbra, e mezzo di castrone Dallo spicchio del petto, o da l'arnione; Di a Peccion, che non ti dia tropp'osso:

Ispacciati, sta su, mettiti in dosso, E fa di comperare un buon popone: Fiutal che non sia zucca, nè mellone;

Tolo dal sacco, che non sia percosso. Se de' buon non avessero i Foresi,

Ingegnati averne un da pollajuoli; Costi che vuole, che son bene spesi.

Togli un mazzo tra cavoli, e fagiuoli, Un mazzo: non dir poi, io non t'intesi, E del resto coi fichi castagnoli,

Colti senza picciuoli, Che la Balia abbia tolto loro il latte, E pajansi azzuffati con le gatte.

L'altro esempio è di Francesco Berni, da cui diconsi Berneschi i componimenti piacevoli, e da scherzo, perchè fu valentissimo nel maneggio di simili argomenti giocosi, come si può scorgere dal seguente Sonetto con cinque code.

Non vadan più correndo li (2) Romei A Roma, nè vi portino più doni, Nè per sentir liuti, trombe, e suoni, Nè per veder il cor de' Semedei;

Ne per veder il cor de Semedei; Nè per mirar quegli archi, e colisei,

E i ponti, e gli acquedotti, e i settezoni, E la torre, ove stette in due cestoni. Virgilio spenzolato da colei.

Se vanno là tirati dal disio

Di cose vecchie, vengan qui a diritto,

E veggian quanto mostrerò lor io. Se la fede è canuta, com'è scritto,

Io ho mia madre, e due zie, ed un zio,

(a) Romei si dicono i Pellegripi , che vanno a Roma .

Che son la fede d'intaglio, e di gitto; Pajon li Dei d' Egitto,

Che son degli altri Dei suoceri, e nonne,

E furo innanzi a Deucalione .

Gli omeghi, e l'ypsilonne Han più proporzion ne i capi loro, E più misura, che non han costoro. Io gli stimo un tesoro;

E mostrerogli a chi li vuol vedere Per anticaglie naturali, e vere..

L'altre non sono intere: A qual manca la testa, a qual le mani, Son morte, e pajon state in man de cani.

Onesti son vivi, e sani; E dicon, che non voglion mai morire; La morte chiama, ed ei la lascian dire.

## S. III. De' Sonetti con l' Intercalare.

L Sonetti con l' Intercalare sogliono farsi replicando il primo verso del Sonetto per ciascun de quadernari, e ripetendo per ogni terzina il loro primo verso rispettivo. Per lo più si adattano tali Sonetti allo stil pastorale, ed infimo : Osservatene l'esempio in un Sonetto di Ferdinando Passerini.

Vivea contento alla capanna mia

In povertate industre, e in dolce stento, E perchè al canto, ed al lavoro intento Qualche fama di me spander s'udia:

Vivea contento alla capanna mia.

Fatto perciò superbo, io mi nutria D' un van desio d'abbandonar l'armento.

Fui negli alti palagi, e in un momento Senza pregio restai, nè più qual pria

Vivea contento alla capanna mia. Degli anni miei perdendo il più bel fiore,

Ly Jiday Google

Il viver lieto, e la virtù perdei; L'ozio, e la gola, e gli agi ebber l'onore, Degli anni miei perdendo il più bel fiore.

Scorno, e dolore, i giorni tristi, e rei M'occupa al fine, e dico a tutte l'ore:

Ah! s'io pover vivea, or non avrei

· Scorno, e dolore, i giorni tristi, e rei. Queste repliche poi non sieno sgarbatamente intruse, e come suol dirsi, a catafascio rinzaffate; ma discendano da' quadernari, e dalle terzine con tal garbo, e naturalezza, che pajano piuttosto messe, e incassate nel Sonetto per necessità di esprimere una nuova sentenza, che per bizzarria di rendere più leggiadro, e più vago il componimento.

Un' altra foggia di tai Sonetti trovasi presso i moderni, ma di lavoro più difficile, cioè con l'intercalare di cinque sillabe, e con Rimalmezzo in ogni endecasillabo, a guisa dell' Ode saffica: osservatelo meglio, nel qui agginato Sonetto di Giuseppe Gennari, che leggesi nel 1. Tomo delle Rime Oneste.

Tanto diletto il sen m'inonda, ch'io
Sparso d'obblio ogni terreno obbiètto,
Purgato,, e nètto i miei sospiri invio
A te, mio Dio, che non mi cape in pètto
Tanto dilètto.

Quel folle affètto, e quell'insan deslo Dal cor fuggio, ov'egli avea ricètto: Legato, e stretto più non tiemmi il rio Tiranno mio, e più non m'è disdetto

O voi, che amate si caduca, e frale Belta mortale, che si pasce intanto Del vostso pianto, altra beltà cercate, O voi, che amate.

Dalle create cose ergete l'ale A lui, che tale alto diletto, e tanto

Pud

Può darvi, quanto invan cercando andate,
O voi, che amate.

# S. IV. De' Sonetti a Corona.

I Sonetti fatti a Corona, che ancor si chiamano volgarmente Corona, sono alcuni Sonetti continuati sopra un solo argomento per lo più serio, e talvolta giocoso: così appellati, perchè sì le Rime, come le sentenze di tai Sonetti vengono tra di loro connesse, ed aggirate in guisa, che ne risulti un sol componimento a foggia d'una Corona fra se me-

desima raggruppata, e ravvolta.

Or queste Corone, secondo l'uso introdotto dagli Accademici Intronati di Siena, (che fiorivano circa la metà del Secolo XV.) e mantenuto sino a' dì nostri; si compongon di quindici Sonetti, l'ultimo de' quali si appella Magistrale: da i versi di questo si cavano i principi, e fini di tutti gli altri quattordici: imperocche il primo Sonetto incomincia col primo verso del magistrale, e termina col secondo; il secondo incomincia col secondo verso dell'istesso magistrale, e termina col terzo, e così successivamente sino al decimoquarto Sonetto, il quale incomincia. con l'ultimo verso del magistrale, e termina ripigliando il primo del medesimo, di maniera, che entrando poi il magistrale, con esso si chiude il componimento lavorato, e raggirato a guisa di Corona.

Oltre alla maniera già riferita, e che più d'ognaltra viene usata da' moderni; altre due maniere di lavorar Corone Poetiche io trovo adoperate dalla famosa Accademia degli Arcadi, come si può vedere nel nono Tomo delle loro Rime: l'una si è di quattordici So-

net-

netti, tredici Coronali, l'ultimo Magistrale: il primo de' quali comincia non gia col primo, ma con l'ultimo verso del magistrale, e termina col penuitimo di esso: il secondo incomincia col penultimo, e termina coll'ultimo; e così sino al fine, pigliandosi i versi del magistrale successivamente all'insù: questa maniera è la Corona Poetica, che si legge al luogo citato, composta da varj Pastori Arcadi in lode di Maria Casimira Regina vedova di Polonia, e queil'altra tutta composta dal Crescimbeni intitolata Ghirlande di fronde e fiori, ivi medesimamente riferita. L'altra manierà è di quaranta Sonetti con questa tessitura, che ogni verso del magistrale entra in tre Sonetti per principio, e in tre altri per fine: la prima volta prendendosi i versi del magistrale dal capo infino al piè di esso, la seconda volta dal mezzo, e ad ogni Sonetto assegnandosene uno dal mezzo in su, ed uno dal mezzo in giù, e la terza volta dal piè sino al capo, come potrassi meglio scorgere nella Corona fatta dalla medesima adunanza degli Arcadi per l'esaltazione al Pontificato di Papa Clemente XI., la quale porta il titolo di Corona rinterzata, perchè in verità ella è Corona tre volte replicata.

Queste sono le tre maniere di tesser Corone, adoperate da' buoni, e moderni Poeti, e queste sole debbon esser sapute da' Principianti, per metterle poi in pratica, quando saran provetti. Del resto chi fosse vago, per sua erudizione, di sapere l'usanza degli antichi intorno a simili Corone, potrà leggere il mentovato Crescimbeni, Vol. 1. lib. 3. cap. 9. e l'Andrucci Poesia Ital. lib. 2. c. 1. partic. 6.

Se poi debban dirsi piutosto Catene, che

Corone quelle, che non arrivano al numero di quindici, o per lo meno di quattordici Sonetti, come vorrebbe il Crescimbeni; o se una tal distinzione sia meramente arbitraria, come sostiene con qualche ragione l'Andrucci, io ne rimetto ad essi la quistione: e intanto, per non perdere inutilmente il tempo, voglio avvertire i più giovani di alcune coserelle necessarie intorno all'artifizio del Sonetto Magistrale, da cui principalmente dipende la bellezza di tutta la Corona. E questa è una delle ragioni, per cui poche Corone si trovano ben fatte, e degne di lode, perchè non così spesso riesce il formare il magistrale, come va fatto. Dissi una delle ragioni, perchè non posso negare, che la varietà de' Compositori, da' quali per ordinario soglion comporsi le Corone; la dura necessità di trarre i principi, e i fini de' Sonetti Coronali dalle rime, dalle voci, e da' sentimenti per lo più sconnessi del magistrale, molto sforzano l'intelletto, e molto ancora conducono all' infelice riuscita del componimento, il quale, quand'anche riuscisse felicemente, non sarebbe mai tanto lodevole, quant' è difficultoso. Ed io stimerei con l' Andrucci più alquanti Sonetti ben fatti, e sciolti, che molti così a Corona legati, ne' quali affettatamente si mostra l'arte. Ma torniamo agli avvertimenti intorno alla struttura del Magistrale.

Primieramente la rima del Sonetto magistrale vuol essere alternata tanto ne' quadernarj, quanto nelle terzine, talmente, che un verso non faccia consonanza col suo vicino, perchè altrimenti verrebbe a replicarsi nelle terzine di alcuni Sonetti Coronali la medesima rima de' quadernarj. Dimostriamolo più chiachiaramente. Fingete, per esempio, che i quadernari del magistrale fossero di rima conchiusa: in tal caso il secondo, e terzo verso di tal Sonetto avrebbono la medesima desinenza: or dovendosi prendere questi due versi uno per principio, e l'altro per fine d' uno de' Sonetti Coronali, ne seguirebbe, che tanto ne' quadernari, quanto nelle terzine di questo Sonetto della Corona verrebbe a ripetersi la medesima rima, il che sarebbe un vizio da schivarsi onninamente in ogni Sonetto. L' istesso accaderebbe, se le terzine del magistrale non fossero in questa maniera alternate.

Queste rime poi del magistrale non sieno difficili, e straordinarie; ma facili, e sonore, affinchè il compositore del Sonetto Coronale non abbia a stentare per rinvenire altre simili desinenze. Quindi il Crescimbeni, che più d'ognaltro Accademico dell' Arcadia ha composto Sonetti magistrali, spesso si è servito di rime facilissime, come in ero, orno, ora, olto, ede, egno, ondo, are, ona, iglio ec.

Finalmente il magistrale abbia in maniera sciolti i sentimenti d'ogni suo verso, che possano agevolmente servire per principi, e fini de' Sonetti Coronali . E qui sta tutto il forte del magistrale, in lavorarlo con una certa connessione, che sia insieme sciolta, e con una certa libertà, che sia insieme legata, senza mai smarrire il filo del discorso. In somma il magistrale, oltre a queste leggi sue proprie, sia tenuto ancora alle comuni d'ogni buon Sonetto, e che, prescindendo dall'esser magistrale, possa e sciolto, e solo riscuotere il suo plauso. Esempi di simili Corone ne avete nel Tomo nono già sopra mentovato delle Rime degli Arcadi. E E

Dialland by Coog

Due tollerabili esempi di Sonetti magistrali, de' quali difficilissimo è il lavoro, sieno i seguenti. Uno è del Crescimbeni per una Corona sopra l'elezione di Carlo VI. Imperadore. Signor, che lume spandi ampio e profondo

Qual mai non vide in terra occhio, o pensiero, Il bel di tue virtù splendor giocondo Unendo a' rai del prisco sangue altero.

Era al tuo gran valor ben lieve pondo L'Indico scettro, e il vasto soglio Ibero, Se non prendevi, ancor, Giove secondo,

L'immenso fren dell'universo intero.
Pure in tanta grandezza oh qual risplende
Bella clemenza al tuo gran Nume accanto!
Oh qual da lei benigno guardo scende!

Questa, che tien sopra il tuo cuore il vanto, De gran tributi al par grato ti rende

Quel, che t' offre l'Arcadia umil suo canto. L'altro è di Francesco Maria della Volpe per una Corona a laude di Clemente XI.

Quel tuo negar te stesso al sommo impero, Quel pianto illustre, oh quanto dir volea! La nave, oh Dio, la nave, oimè di Piero Solcar fra scoglì oh quanto mar dovea!

Dell'immortal rifiuto il gran pensiero Le speranze del porto a noi togliea:

Tra' suoi gran figli altro miglior nocchiero No, che il Tebro di te, no non avea.

Ti mosse alfin pietà de nostri danni: Già quattro lustri alle procelle in seno Sul santo abete a pro di noi t'affanni:

Già quattro lustri, e senza un di sereno: Altri ne veggio in sulle vie degli anni:

Deh sian più lieti, ed altrettanti almeno. Chi poi de giovani volesse le due intere Corone tessute su cotesti due Sonetti magistrali, potrebbe facilmente leggerle nel 1. T. delle Rime Oneste pag. 232.

Dia zed by Google

#### CAPO TERZO.

#### Della Canzone.

Denchè il nome di Canzone sia un nome universale, e dagli antichi accomodato ad ogni sorta di componimento; noudimeno un tal nome suole ora attribuirsi per eccellenza alla Canzon Petrarchesca, cioè ad un componimento di più Stanze, che serbano un ordine di rime, e di versi, somigliantissimo in tutto a quello, che si è dato alla prima stanza. Se non che delle volte nel fine suole aggiungersi una stanzetta più breve, che dicesi Ripresa, o Congedo, o Commiato: come se il Poeta volesse con quella licenziarsi dalla sua Canzone: benchè potrebbe prendersi un tal congedo dalla persona, a cui viene indirizzata la Canzone, o in altra guisa, come negli esempi potrassi meglio osservare.

La Stanza altro non è, che un legamento di più coppie di versi, o di più terzetti, o di quadernetti per mezzo di cadenze consimili, in un senso per ordinario perfetto.

Quanto al numero de'versi, che compongono la Stanza, e il numero delle stanze, che formano tutta la Canzone, non può assegnarsi regola determinata. Chi volesse seguire il Petrarca, ottimo maestro in questo genere di componimento, sappia, che le di lui stanze, siccome non oltrepassano il numero di venti versi per ciascheduna, così non na contengono meno di nove. Intorno poi al numero delle stanze Petrarchesche non sono meno di cinque, ne più di dieci. Chi poi non volesse osservare un tal numero di versi, e di stanze, non farebbe un gran peccato, e quan-

Din sed by Goog

quand'anche fosse colpa, non sarebbe senza esempio di qualche buon autore o antico, o moderno. Così Dante una ne compose di quindici stanze, e quella di M. Cino da Pistoja, che incomincia: Non che in presenza ec. costa di tre sole stanze: e due solamente ne contiene un'altra di Dante da Majano Lasso merce cherere ec., la qual Canzone comprende ventidue versi per ogni stanza, siccome un'altra di Dante Alighieri Doglia mi reca ec. conta ventun verso per ciascuna stanza. Ma checchè ne sia di ciò; il principiante tenga una via di mezzo, in modo che le sue. Canzoni non abbiano più di quindici stanze, nè meno di cinque: e i versi di ciascuna stanza non sieno meno di nove, nè più di venti. Chi poi volesse oltrapassar di molto queste misure, farebbe piuttosto Poemetti lirici, che Canzoni.

Quanto alla qualità de' versi, d' ordinario devon esser Endecasillabi frammischiati di Settenarj. E questo è l'esempio, che ci lasciò il Petrarca, il quale non compose mai Canzone, in cui non frammettesse agli En-

decasillabi qualche Settenario.

La maniera di rimare nelle Canzoni si rimette all' arbitrio de' compositori, purchè ogni verso abbia la desinenza simile con un altro: così il primo può rimare col terzo, e col quarto: il secondo col quinto: due vicini tra di loro, o in altro modo agevolmente osservabile presso gli autori. Vi avverto solamente a non far, che rimino col suo vicino più di due versi per ogni stanza: e che altresì in ogni stanza non ve ne sieno più di tre, che rimino fra di loro. In oltre l'ultimo verso della stanza per lo più dee fare consonanza col penultimo: benchè può ben rima-

mare coll'antipenultimo, e talvolta ancora col quartultimo verso. Queste sono le maniere di far rimare l'ultimo verso di ciasche-

duna stanza adoperate dal Petrarca.

Non lascio però di dire, che il medesimo autore ha fatto rimare qualche rara volta l'ultimo verso d'ogni stanza col primo, e con altri due del mezzo di essa: come si vede nella Canzone, che incomincia: Qual più diversa, e nova, ec., e nell'altra: S'il dissi mai ec. Nè voglio tacere, che il penultimo verso d'ogni stanza della mentovata Canzone: Qual più diversa ec. non ha altra rima, che col principio dell'ultimo verso della stanza medesima: e una tale rima suole appellarsi Rimalmezzo: osservatelo meglio in questi due versi, che chiudono la prima stanza.

Arde, e more, e riprende i nervi suoi,

E vive poi con la Fenice a prova.

Oltre a ciò ponga mente il giovane ( ma senza scrupoli ) a non usare in una stanza la medesima rima adoperata già in un'altra della stessa Canzone, benchè Dante, e Petrarca gualche rara volta abbiano fatto altrimenti;

e però dissi: ma senza scrupoli.

Intorno all'artificio materiale della Ripresa, o sia Commiato, oltre al già detto, si dee avvertire, che la qualità de'suoi versi non è punto differente da quella della Canzone, dalla quale si allontana nel numero, che suol essere minore; ma non sieno meno di tre, e in tal caso il primo potrà lasciarsi libero, e gli altri due si facciano rimar fra di loro: e quando ancora i versi della ripresa fosserò più di tre, si potrà lasciare il primo, senza far consonanza con altri: così in quella Canzone del Petrarca: I'vo pensando ec. il primo verso del Commiato, che con-

tiene dieci versi, termina con la voce freddo, e non accorda con nessuna delle altre nove desinenze, che sono neve, dubbio, subbio, breve, greve, stato, lato, consiglio, appiglio. La medesima libertà si vede nella Canzone: Quando il soave ec., e in quell'altra: Quell'antiquo mio dolce ec.

Questo è quanto basta sapersi da giovani intorno alla tessitura esteriore, e materiale della Canzone. Passiamo ora, secondo il nostro metodo, a dar qualche contezza intorno all'interiore, è formal costruzione di essa.

Prima d'ognaltro sappia il principiante, che la Canzone dee camminare con un perfetto, e ben regolato discorso, come si disse già del Sonetto: e che in ogni stanza dee terminare il senso con qualche sentimento più singola-

re degli altri precedenti.

Ma per dire alcuna cosa in particolare intorno alla condotta della Canzone, convien sapere, che qui la faccenda cammina alquanto diversamente da quello, che abbiamo già insegnato nel Sonetto: perchè essendo la Canzone un corpo più grandicello del Sonetto; ragion vuole, che le si premetta per lo più qualche foggia di Esordio, che prepari l'animo dell'uditore ad ascoltarla.

Or tali esordi posson cavarsi dall' invocazione delle cose, o delle persone, alle quali s' indirizza il canto; con dimandar loro o udienza, o ajuto a cantare, senza però nominare assolutamente le Muse: come si farebbe in un gran Poema. Apportiamone un Esor-

dio del Petrarca.

Vergine bella, che di sol vestita, Coronata di stelle, al sommo Sole Piacesti sì, che'n te sua luce ascose: Amor mi spinge a dir di te parole: Ma Ma non so 'ncominciar senza tu' aita, E di colui, ch' amando in te si pose. Invoco lei, che ben sempre rispose, Chi la chiamò con fede.

Vergine ec.

Si possono ancora trarre gli esordi dalla comune opinione, che v'ha di quel soggetto di cui si vuol trattare: ma sarà meglio il cavarli da principi intrinseci, ed universali, che diconsi comunemente Viscere della Causa, o dalle circostanze, che questa accompagnano; o da quei luoghi, e fonti, onde abbiam detto potersi cavare i principi del Sonetto, a'quali per non dilungarmi, rimetto il principiante. Qualunque però siasi un tal Esordio, o Introduzione, vuol essere breve, e compresa o ne' primi versi, o al più al più in tutta intera la prima stanza.

Dopo l'Esordio si esponga la Proposizione altresì con brevità, e con semplicità, e si esponga o nella prima stanza, come più frequentemente suol fare il Petrarca, o, alla più lunga, nella seconda: ciocchè potrebbe tollerarsi, quando la Canzone fosse tessuta di molte stanze: così dopo tre versi dell' Esordio pur ora detto, accenna il Petrarca la sua pro-

posizione, dicendo:

Amor mi spinge a dir di te parole:

Dopo la Proposizione, viene la Confermazione, cioè gli argomenti, e le ragioni da ben provare l'assunto propostoci a cantare. E questa cammina a un di presso, come, ragionando del Sonetto, abbiam divisato. Per esempio; dolendosi amaramente il Petrarca nella Canzone Italia mia ec. degli strazi, e ruine della infelice Italia, la quale al suo tempo era molto infestata, e guasta dalle barbare nazioni, per muovere i Principi, e Signori del-

dell' Italia, a recarle un pronto soccorso, si sforza con saldi argomenti a dimostrar loro, di quanto danno sia la disunione, e la parzialità: ed all'incontro di quanta utilità sarebbe all'Italia la loro concordia. Ben è vero però, che la Confermazione si fa delle volte per via di narrazione: e in tal caso si sfuggano le troppe minuzie, si maneggi il racconto con maniera poetica, e vivace, e spiritosa, sempre col riguardo al soggetto, e alla

materia, di cui si ragiona.

Oltre a ciò si suol fare nelle Canzoni qualche Episodio, o sia Digressione, ma che abbia primieramente qualche proporzione coll'argomento, quanto-alla materia: affinche dove si tratta di tre caprette, come facetamente dicea Marziale, non si trascorra a declamar sulle guerre di Mario, e di Silla. In secondo luogo sia proporzionata all'argomento, quanto alla lunghezza: affinche il componimento non sia per la metà un Episodio. Finalmente la Digressione sia maneggiata con tale artifizio, che non venga per essa a confondersi la materia.

Queste digressioni soglion farsi per ordinario, facendo passaggio a qualche Istoria, o Favola: così nella medesima Canzone Italia si adduce l'esempio di Mario, e di Cesare per mettere a fianchi di quei Principi lo sprone dell'onore. Che se l'argomento è sacro, si prenda l'Episodio da uno, o più fatti della Sacra Scrittura, o d'altre Istorie sacre, e non mai dalle Favole. Quindi vien censurato il Petrarca dal Muratori, perchè nell'unica sacra, e bellissima Canzone Vergine bella ecfa comparirvi alla st. 9. quella Medusa, che avrebbe fatta migliore comparsa altrove.

Abbia ancora la Canzone il suo Epilogo, che

che altro non è, che un artifizioso finimento consistente in due parti: la prima sta in accrescere per amplificazione, o diminuir quelle cose, che abbiam confermate, con movimento di affetti: la seconda consiste in ripetere, e ritoccare, ma in differente maniera, le cose già dette, diducendone come per conseguenza la Proposizione: Onde si fa manifesto, che la Canzone per esser perfetta, richiede a guisa di un ben formato discorso cinque cose; l'Introduzione, la Proposizione, la Confermazione, la Digressione, e l'Epilogo.

Quanto al Commiato della Canzone basterebbe quanto di sopra si è accennato: solamente qui voglio avvertirvi, che non è parte necessaria della Canzone: e il Petrarca due
ne compose senza di esso. Suole inoltre farsi
per via di apostrofe alla medesima Canzone,
ma sempre con proporzione, ed affinita coll'
argomento, che si ha per le mani: così la
Ripresa della sopraccennata Canzone del Petrarca Italia mia ec. è tutta corrispondente
alla materia, di cui si disse, intorno al rendersi all'Italia afflitta la pace desiderata; come or ora vedrete, mettendovi tutta la Canzione sotto gli occhi.

Lo stile poi della Canzone vuol'esser sempre o sublime, o moderato, ed ammette secondo la diversità degli stili le figure tutte, come si disse già del Sonetto. Con la frequente lezione degli autori apprenderete assai meglio l'artifizio per altro difficile della Canzone.

Di queste Canzoni Petrarchesche ne torremo l'esempio dal Petrarca medesimo, e quella mi piace qui di proporvi, che finora si è citata, da lui composta, quando Lodovico

INTRODUZIONE Bavero disceso in Italia l'anno 1327., ed in Roma entrato, fattovisi malgrado Papa Giovanni XXI. coronare Imperadore, sommosse il Clero ad eleggersi un Antipapa. Italia mia, benchè'l parlar sia indarno Alle piaghe mortali, Che nel bel corpo tuo si spesse veggio; Piacemi almen, ch'i miei sospir sien quali Spera'l'Tevero, e l'Arno, E'l Po, dove doglioso, e grave or seggio. Rettor del Cielo io cheggio, Che la pietà, che ti condusse in terra, Ti volga al tuo diletto almo paese: Vedi, Signor cortese, Di che lievi cagion, che crudel guerra! E i cor, che'ndura, e serra Marte superbo, e fero, Apri tu , Padre , 'ntenerisci', e snoda: Ivi fa che'l tuo vero (Qual io mi sia) per la mia lingua s'oda. Voi, cui fortuna ha posto in mano il freno Delle belle contrade, Di che nulla pietà par che vi stringa; · Che fan qui tante pellegrine spade? Perche'l verde terreno Del barbarico sangue si dipinga ?

Vano error vi lusinga; Poco vedete, e parvi veder molto; Che in cor venale amor cercate, o fede. Qual più gente possede, Colui è più da suoi nemici avvolto.

O diluvio raccolto Di che diserti strani Per inondare i nostri dolci campi!

Se dalle proprie mani Questo n'avvien, or chi fia che ne scampi? Ben provvide natura al nostro stato,

Quando dell'Alpi schermo

Pose fra noi, e la Tedesca rabbia: Ma'l desir cieco, e'ncontra'l suo ben fermo S' è poi tanto ingegnato, Ch' al corpo sano ha procurato scabbia. Or dentro ad una gabbia Fere selvagge, e mansuete gregge S' annidan si, che sempre il miglior geme. Ed'è questo del seme, Per più dolor, del popol senza legge; Al qual, come si legge, Mario aperse si'l fianco, Che memoria dell'opra anco non langue, Quando assetato, e stanco. Non più bevve del fiume acqua, che sangue. Cesare taccio, che per ogni piaggia Fece l'erbe sanguigne. Di lor vene, ove'l nostro ferro mise. Or par, non so per che stelle maligne, Che'l cielo in odio n'aggia. Vostra merce, cui tanto si commise; Vostre voglie divise Guastan del mondo la più bella parte. Qual colpa, qual giudizio, o qual destino Fastidire il vicino Povero, e le fortune afflitte, e sparte Perseguire, e'n disparte Cercar gente, e gradire, Che sparga il sangue, e venda l'alma a prezzo? Io parlo per ver dire, Non per odio d'altrui, nè per disprezzo. Nè v'accorgete ancor per tante prove Del Bavarico inganno, Ch' alzando'l dito con la morte scherza. Peggio è lo strazio, al mio parer, che'l danno, Ma'l vostro sangue piove Più largamente, ch'altr'ira vi sferza. Dalla mattina a terza Di voi pensate, e vederete, come

Tien

Tien caro altrui chi tien se cost vile . Latin sangue gentile Sgombra da te queste dannose some; Non far idolo un nome ·Vano senza soggetto: Che'l furor di lassu gente ritrosa, Vincerne d'intelletto, Peccato è nostro, e non natural cosa. Non è questo'l terren, ch'i toccai pria? Non è questo'l mio nido, Ove nudrito fui sì dolcemente? Non è questa la patria, in ch'io mi fido? Madre benigna, e pia, Che copre l'uno e l'altro mio parente? Per Dio, questo la mente Talor vi mova; e con pietà guardate Le lagrime del popol doloroso, Che sol da voi riposo \*Dopo Dio spera; e pur che voi mostriate Segno alcun di pietate, Virtu contra furore Prenderà l'arme e fia'l combatter corto; Che l'antico valore Negl' Italici cor non è ancor morto. Signor, mirate, come il tempo vola, E siccome la vita Fugge, e la morte n'è soura le spalle; Voi siete or qui: pensate alla partita: Che l'alma ignuda, e sola Convien, ch' arrive a quel dubbioso calle. Al passar questa valle Piacciavi porre giù l'odio, e lo sdegno, Venti contrari alla vita serena: E quel; che'n altrui pena Tempo si spende, in qualche atto più degno O di mano, o d'ingegno,

In qualche bella lode,

In qualche onesto studio si converta:

Così quaggiù si gode,
E la strada del ciel si trova aperta.
Canzone, io ti ammonisco,
Che tua ragion cortesemente dica;
Perchè fra gente altera ir ti conviene;
E le voglie son piene
Già dell' usanza pessima ed antica,
Del ver sempre nemica:
Proverai tua ventura
Fra magnanimi pochi, a chi'l ben piace:
Di lor'chi m'assicura?
I'vo gridando pace, pace, pace.

## CAPO QUARTO

### Delle Canzoni alla Greca.

Oltre alla Canzon Petrarchesca sonovi nella volgar poesia altre Canzoni di stile, e di artifizio greco. Tali sono le Canzoni Pinduriche, le Odi, e le Canzoni a ballo. Di queste ragioneremo ne tre seguenti Paragrafi.

## . S. I. Della Canzone Pindarica .

La Canzone Pindarica si compone di tre parti di Strofa, d'Antistrofa, e di Epodo, così da' Greci appellate per distinguere i vari movimenti, ch'essi facevano per cantare al suono del flauto questa spezie di versi in lode delle loro Deitadi. La Strofa, dice Plutarco nella vita di Teseo, era, quando dalla parte destra alla sinistra si moveano: l'Antistrofa, quando dalla sinistra si moveano alla destra: l'Epodo, quando stavano in luogo, e recitavano l'Oda. Queste tre parti furono poi dette dall'Alamanni con voci Italiane alle Greche corrispondenti, Ballata, Contraballata,

e Stanza: e dal Minturno, Volta, Rivolta,

& Stanza.

Il complesso di queste tre parti può esser solo, e può replicarsi quattro, o cinque volte, e talora più, sempre coll'ordine stesso di Strofa, Antistrofa, Epodo; ma in modo, che la Strofa, e Antistrofa, o sia Ballata, e Contraballata seconda ec. sia del tutto somigliante alla prima e quanto al numero, e qualità de' versi ( che possono essere di qualunque spezie ) e quanto alla maniera, e serie delle rime, come si disse delle stanze della Canzon Petrarchesca. L' Epodo, o sa Stanza è di tessitura da quelle due parti diversa. Ammette anche ogni sorta di verso sia piano, sia tronco, o sdrucciolo: sia intero, o mozzo: sia per ordinario più breve della Ballata ad imitazion di Pindaro, il cui Epodo rare volte eccede in quantità di versi la Strofa. Nel che non è stato il Chiabrera così parco, e ristretto. Corrisponde però sempre in tutto ogni Epodo, o sia Stanza alla prima del primo complesso, o vogliam dirla comprensione. In somma ogni comprensione di Ballata, Contraballata, e Stanza sia simile alla prima di tutta l'Oda, o Canzone.

Una tal somiglianza di qualità, e quantità di versi si osserva sempre da Pindaro, ch'esser dee l'esemplare di tal componimento. Chi poi fosse vago di vedere le varie maniere di accordare le Ballate con le Contraballate, che tiene il gran Chiabrera celebre imitator di Pindaro, veggale presso l'Andrucci

( Lib. 2. Cap. 3. Partic. 2. )

Osservisi prima di passar oltre, che due maniere posson distinguersi di Pindariche Canzoni adoperate da Poeti Italiani; l'una affatto simile alle Canzoni Petrarchesche sì nel metro, come nella disposizion delle stanze, ma di stile Pindarico, e maestoso, e di queste Canzoni ne avete gli esempi del Filicaja, e del Guidi nel 2. Tom. delle Rime oneste dalla pag. 164. L'altra maniera è quella, di cui pur ora abbiam ragionato con le divisioni alla greca. Rimane ora a dir qualche cosa intorno allo Stile, e all'estro Pindarico con cui tali Canzoni (sieno della prima, sieno della seconda maniera) voglion esser maneggiate.

Quanto allo Stile, vuol esser sempre sublime, come appunto conviensi agli argomenti sacri, o eroici unicamente maneggiati da Pindaro, il quale cantò le feste, e le vittorie de Greci, le lodi delle vergini, le coronazioni de Re, i sacrifici di Bacco ec. Di questa sublimità di stile, oltre a quanto se n'è toccato nella prima Parte di questa Introduzione (Cap. 5.) convien qui parlarne più

distintamente.

Il Sublime adunque, secondo Longino, e il Boileau, E un certo che di straordinario, o di sorprendente, che colpisce l'anima, e fa che un sentimento d'una composizione rapisca, e trasporti. Da questa definizione egli appare, che il Sublime è una cosa molto differente da quello, che gli oratori chiamano Stile Sublime. Questo Stile richiede necessariamente parole gravi, e magnifiche; Sublime si può trovare in un sol pensiero, in una semplice figura, in un semplice torno di parole. Una cosa può esser dello stile sublime, e nulladimeno non esser sublime, cioè non aver cos'alcuna straordinaria, e sorprendente. Per esempio: L'onnipotente autore dell'universo con una sola parola creò la luce. Or questo è dello stile sublime, e pure non è sublime, nulla essendovi di straordinario,

rio, che un'altra persona non possa facilmente trovare, ed incontrare. Ma quando si legge: Dio disse, sia fatta la luce; e la luce fu fatta; una espressione di sì straordinaria guisa, per cui si mostra l'ubbidienza della creatura agli ordini del suo creatore, è veramente sublime, ed ha in se qualche cosa di più che umano. In somma, per questi autori, non basta la materia per se sublime. se l'espressione non sia sorprendente, affinchè ci sia il complesso di Stile sublime. Ma d'onde mai nasce un tal sublime?

Cinque sorgenti ne assegna il medesimo Longino. I. Una certa elevazione d'intelletto, che ci fa pensare felicemente. II. Il Patetico, o quella naturale veemenza, ed entusiasmo, che vivamente ci tocca, e ci muove: queste due sono della natura, e nascono insieme con noi, dove che l'altre dipendono dall'arte. III. L'avveduto maneggio delle sublimi figure. IV. La nobiltà delle espressioni, che consiste nella scelta delle parole, e nella dizione elegante. V. La composizione, ed ordine, o disposizione in tutta la loro magnificenza, e dignità: e in quest'ultima s' inchiude tutto il resto.

Ora da queste fonti, se ben si mira, scaturisce quell'amplo, e altero fiume di eloquenza nelle Odi di Pindaro, di cui disse già

Orazio (Od. 2. Lib. 4.)

Monte decurrens velut amnis, imbres Ouem super notas aluere ripas, Fervet, immensusque ruit profundo Pindarus ore.

Ma più d'ognaltro si ravvisa, e nasce il sublime delle Pindariche Canzoni dall' Estro, o Entusiasmo, ch'è quel furor poetico, il quale trasporta la mente, infiamma, e solleva

algorithmy Google

l'immaginazione, e le fa concepire, ed esprimere cose straordinarie, e maravigliose. Di tal furore investito il gran Pindaro, piucchè ognaltro Poeta, si valse con somma felicità, e soventemente nelle sue Odi di quei voli poetici, che l'innalzarono a tale altezza di gloria, che chi volesse tenergli dietro correrebbe, diceva Orazio, il gran risico di precipitarsi, come già al troppo ardito Icaro avvenne:

Pindarum quisquis studet æmulari, Iule, ceratis ope Dædalea Nititur pennis, vitreo daturus Nomina ponto.

Del resto, per quanto sieno difficili sì fatti voli; tuttavolta non ne sono rimasti tanto al di sotto nè il medesimo Orazio fra'latini, nè il Chiabrera, il Filicaja, il Guidi, e il Menzini fra' Poeti Italiani. E però non si sgomentino i giovani, sicchè temano d'alzarsi alquanto da terra: nè al contrario presumano in guisa, che secondando troppo la lor focosa fantasia, e svolazzando per varj oggetti perdano di vista il principale argomento. Quindi pongano mente a quanto su ciò avvertiscono (a) i Maestri dell'arte poetica.

I. Che le varie, e lontane immagini, per le quali è trasportata la fantasia, sieno convenevoli al suggetto preso, e lo riguardino da qualche parte, conservando sempre uno, se non palese, almen segreto ordine, ed unione fra gli stessi lontanissimi oggetti: altrimenti avverrebbe loro la disavventura de gran parlatori, i quali senza avvedersene talmente traviano, che talvolta non sanno più ritornar sul proposito.

II.

<sup>(</sup>a) Minturn. L. 3. pag. 182. Andruc. L. 2. c. 3. Murata Perf. Poes. T. 1. L. 2. c. 2. p. 327.

II. Fuggano l'altro estremo di legar cotanto insieme i pensieri, che venga a smarrirsi lo spirito, la forza, e la bizzarria de'loro Pindatici componimenti: e però debbono gli stessi poetici voli, che sembrano disordinati, e separati dall'argomento, averlo sempre di mira a guisa del compasso, che quantunque con un piede s'aggiri ben lontano, pure coll'altro è sempre nel punto, e nel centro, ch' ei prese. In somma permettesi alla fantasia il delirar saviamente, ma non l'impazzare: il divertirsi per una strada più lunga, e più amena; ma non perdere del tutto l'intrapreso cammino.

III. Convien pure avvertire, che si dee misurar la qualità del suggetto, perchè riescano verisimili questi voli poetici, i quali assai più naturalmente convengono a'grandi oggetti, e non ordinari, o per virtù, o per bellezza, o per vizio: quali appunto sono, come s'è detto, gli argomenti delle Canzoni di Pindaro, il quale del suo stile, e de suoi salti parlando, così dice nell'Ode quinta delle Nemee, secondo la traduzione del Mura-

tori:

Se le ricchezze, o se il valor guerriero, Onde son chiari d' Eaco i nipoti, Prendo a lodar; se l'aspre guerre io canto; Se a me davanti è posta Materia da gran salti: io non pavento. Poichè reco uno strano

Empito veloçissimo ne' piedi, E l' aquile col volo

Oltre al grande Ocean poggian sicure.

Tanto ei diceva ben consapevole del proprio
Estro corrispondente alla grandezza degli argomenti. Al contrario In parvis rebus (così
Cic. lib. 2. de Orat.) non sunt adhibenda dicen-

metodo, agli esempj, e osserviamo prima in Pindaro, e quindi ne'suoi imitatori lo stile, e l'entusiasmo richiesto a sì fatte Canzoni. Prendasi la prima strofa dell'Oda prima Pindarica dal Muratori fedelmente, e quasi parola per parola volgarizzata, e veggasi se sieno scipiti, e privi di connessione, e relazione i primi versi, come pajono al Sig. Perrault, ripreso perciò dal chiarissimo Sig. Boileau suo nazionale, e convinto dal Muratori (Tom. 1. Perf. Poes. L. 2. C. 2.)

Quivi dunque il Poeta prende a lodare Jerone Re di Siracusa, il quale era stato vincitore nel corso de'cavalli ne'giuochi Olimpici. Comincia l'Oda con maniera ingegnosa, cioè col trovar legame fra quei giuochi, e l'acqua, e l'oro, considerando questi sì diversi oggetti come corrispondenti a cagion dell'utilità, ed eccellenza loro. E dice, che se volesse cantare le maraviglie della natura, canterebbe l'acqua, e l'oro due cose tanto utili, ed eccellenti al mondo: ma che avendo deliberato di cantare le azioni degli uomini, non v'ha cosa più illustre, ed eminente de'giuochi Olimpici. Ecco i suoi versi:

Ottima è l'acqua, e l'oro;
Come riluce il fuoco
Infra i notturni orrori,
Tal fra superbi arredi anch' ei risplende.
Pure, o mio cor, poichè disio ti prende
Di consecrare alle battaglie il canto,
Come non v'ha di giorno
Ne' deserti del cielo
Astro del sol più luminoso, e bello:
Così non mirerai sopra la terra
Dell' Olimpica pugna altra maggiore.
B' Inni famosi essa argomento grande

Porge a i più dotti ingegni ec.

Ora che maestose, e nuove immagini non ci fanno osservare questi oggetti legati insieme Acqua, Oro, Fuoco, Sole, e i Giuochi Olimpici? Nobilissima sembra al Boileau quell'immagine della fantasia, per cui dicesi i deserti del cielo, perchè al comparir del sole spariscono le stelle, e una vasta solitudine si mira in cielo.

Segue poscia Pindaro a cantare le virtù di Jerone, e con vaga fantasia comanda alla Mu-

sa, o all'animo suo

Che la dorica cetra appesa a un chiodo Omai distacchi

per cantar gli onori di Pisa, (ove si celebravano i Giuochi) e le glorie del Cavallo Ferenico, col quale avea Jerone riportata vittoria. Ouindi vola a cantar le azioni di Pelope figliuol di Tantalo: e questa digressione sembra e lunga, e disgiunta affatto dall' argomento, ma chi porrà mente al disegno del poeta, altrimenti ne giudicherà. Voleva. egli mostrare col paragone, che quel combattimento di Jerone era il più rinomato, e maestoso fra tutti; e però si fa a narrarne la gloriosa origine, e l'attribuisce a Pelope; e poiche altri Poeti molte sconvenevolezze immaginate aveano di Pelope, di Tantalo, e degli Dei; si conobbe Pindaro obbligato di difendere la verità, non men che la riputazione di quei personaggi, favoleggiando, ma nobilmente, e con artifizio maraviglioso sopra le avventure di Pelope, e raccontando, come con l'ajuto di Nettuno riportato avesse vittoria di Eunomao Re, e stato fosse institutore de' giuochi-Olimpici in Elide, o Pisa, dove appunto Jerone avea trionfato. Ed ecco dopo tanti voli tornato al suo argomen-

to, lodando di nuovo le gloriose azioni del 'suo Jerone, facendogli sapere, che gli Dei hanno eletta la sua cetera, acciocche ne divenga egli immortale; e gli fa sperare intan-

to Inni più maestosi, e soavi.

Questa è in compendio la condotta della prima Ode di Pindaro, la qual si prese poi ad imitare il Minturno nella Canzone Qual semideo ec. dove celebrò la Vittoria, la qualdi Tunisi riportò Carlo V. Imperadore. Chi volesse osservare di questa Canzone l'artifizio, tolto da Pindaro, potrebbe leggerlo presso il medesimo Minturno Lib. 3. Poet. Tosc. pag. 184. Chi poi vorrà tutta intera vedere la Canzone, ch'è un po lunga, veggala nel 1. Tomo delle Rime oneste pag. 185. Un' altra più breve di Benedetto Menzini ne metto qui per esempio:

Strofe I.

To per me sento Dolce del cuor conforto, Qualor, bella virtù, veggio trascorrere Un mar di guai, nè disperar del porto; Che questo è del valor saldo argomento, Saper precorrere Con la speme del ben l'ira de' mali, E saper come di volubil' ali Armansi i beni ancora; Ne gli uni e gli altri han piede . Su ferma sede, Nè fanno eterna qui tra noi dimora.

Antistrofe I.

Prospere cose Non empion dunque l'alma Di superbi pensier, di voglie indomite; Che può ben tosto imperversar la calma, L nel porto destarsi onde orgogliose. Il bene è fomite Е

Di

Di più siere talvolta aspre sventure:
Nocchier, che l'acque si credea secure,
Con fronte afflitta, e mesta
Mira il battuto legno,
Cui mai può ingegno
Ritor da slutti, e dalla rea tempesta.
Epodo I.

I duci eccelsi, e i regi
D'alti dispregi
Vedrai talvolta eredi,
Mite ed aspro destino: un altro intanto
Sorge dal pianto,
E splende in ricchi arredi.
Strofe II.

Così al pensiero
S'apre Liceo, che insegna,
Che'lmondoè d'opre, e di costume instabile:
Domani andrai cinto di lieta insegna,
S'oggi il destin ti si mostrò severo:
Invariabile
Nulla non è tra noi; e'l male, e'l bene
Con alterne vicende, or cede, or viene.
Come vaga incostante
All' arenosa sponda
Incalza un'onda
L'altra, che lieve a lei volgeasi avante.
Antistrofe II.

Qual guerrier forte
Convien armarsi in campo
Nella sorte felice, e nell'asprissima;
Che l'una, e l'altra è d'uman core inciampo,
E nell'una, e nell'altra è vita, e morte:
Benchè fierissima
Grandine scenda a flagellargli il fianco,
Delle sue selve portator non stanco
Stassi Appennin frondoso,
E nel suo verde manto
Attende intanto

Di novo a' danni suoi borea nevoso. Epodo II.

Dunque nell' alma un tempio
Al chiaro esempio
Di natura erger voglio;
E diversi tra lor stringer non meno
Con giusto freno
VII timor, fiero orgoglio.
Strote III.

Sotto le alpine
Nevi si stan sepolti
Semi, che al suolo gli arator commisero:
Che dirai nel vedere i campi incolti
Sotto il rigor delle gelate brine?
Non dir, che misero
Sia quel terreno, ed infelici i solchi,
Cui tanto i forti travagliar bifolchi
Con le dure armi loro;
L'orrida neve, e'l gelo
Sott' aspro velo
Serbano ascoso agli arator tesoro.
Antistrofe III.

Cerere bella,
Avrai sul crin ghirlanda
Delle spighe, che omai la falce chiedono:
Mira come biondeggia, e qual tramanda
I suoi fulgidi rai messe novella:
Ahimè, si vedono
Orridi nembi, e per l'aerea chiostra
Protervi ingiuriosi armansi in giostra;
Nè fa la vaga auretta,
Qual pria, cortesi inviti;
Ma oltraggio aspetta
In sul fiorir dell' odorate viti.
Epodo III.

O sieno i verdi colli Floridi, e molli, Hai di temer cagione; O se d'erbette e fior nuda è la piaggia, L'aspra e selvaggia

Sembianza un di depone.

Di questa Canzone dice il Muratori: Non solamente è lavorato alla Greca il metro di questo componimento; ma anche i suoi sentimenti hanno il buon sapore della Grecia antica. Stile sodo, stile dogmatico, ma però felicemente poetico. Comparazioni assai leggiadre, poeticamente usate, ed esposte per prova del tema preso. Ma questa forma di dire non ferisce di primo lancio gli occhi. E' ella perciò men bella? Molti sogliono ammirare le statue antiche, dispregiar le moderne: segno, che non s'intendono dell'arte: perchè se ben conoscessero la bellezza di quelle, facilmente ravviserebbono anche il merito di queste. Lo stesso sia detto de i versi.

Ma per raccogliere il molto in poco, chi vuol comporre alla Greca, e simulare un grand'estro, uopo è I. Che sappia fraseggiare alla Greca, e spargere il componimento di strani modi di dire, e di voci, che significhino molto in poco. II. Lodare ora il suo canto, ora se stesso, e mostrarsi superiore al volgo, e all' invidia. III. Abbandonare l'uso delle particelle congiuntive d'un periodo, o d'un sentimento con un altro. IV. Tenere una condotta perturbata. V. Usar digressioni, con un perpetuo inserimento di favole. storie, similitudini, comparazioni. E tutto ciò con quell'arte e con quelle limitazioni di sopra accennate, di non perder mai di vista il suo argomento, e di coprire talmente la condotta del componimento, che quanto al di fuori sembra sregolato, e bistorto; tanto al di dentro si trovi ordinato, e diritto.

## §. II. Dell' Ode Toscana.

Col nome Greco d' Ode furon chiamate sin dal secolo del cinquecento alcune Canzoni d'estro, e di carattere Greco. Amano esse più che le altre Canzoni uno stil fiorito, e leggiadro. Le loró stanze di settenari, e d' interi composte, sono più corte delle Petrarchesche, non eccedendo per lo più il numero di sei versi, o di sette. Mancano sempre del commiato. La corrispondenza delle rime per ordinario è simile a quella delle altre Canzoni. Esempli ne avete parecchi nel 2. T. delle Rime Oileste pag. 202. e seg. Uno solamente ne produrrò di Bernardo Tasso riputato inventore di sì fatto componimento. L'Ode è indirizzata a Vittoria Colonna, inconsolabile per la morte di Ferdinando d' Avalo suo marito.

Non sempre il cielo irato Nasconde il bel sereno, Nè'l mar d'Adria turbato Ognora alzando l'onde

Percote l'alte, ed arenose sponde:

Non sempre Appennin pieno Di fredde nevi, e bianche Mostra l'orrido seno;

Ma talor dilettoso

Vagheggia il sol col crin verde, e frondoso.

Talor pace (onde manche Il lor travaglio) fanno Co'venti l'onde stanche, E l'aere puro intorno

Ne porta il di più dell'usato adorno.

Ma voi nel settim, anno, Qual nel primo piangete, È con gravoso affanno

Il gran d'Avalo vostro Chiamate or con la voce, or con l'inchiostro.

Nè, perch' Espero lieto Accende in ciel le stelle, Freno al pianto ponete; Ma torni, o parta il sole, Sente le meste vostre alte parole.

Non pianser le sorelle

Sempre il caro Fetonte, Nè con le Ninfe belle Del gran padre Oceano

Pianse il figlio ad ognor Tetide in vano. Serenate la fronte

Omai, chiudendo il varco Al lagrimoso fonte, E più tosto cantate,

Per farlo conto alla futura etate.

Com' ei l' umano incarco Sprezzando, di valore Più che di ferro carco Con l'armi, e col consiglio

Ruppe al gran Ke de Franchi il fero ciglio:

Onde d'eterno onore

S' ornò l'altera chioma, Sicche del suo splendore Vivranno i chiari raggi,

Mentre avran erbe i prati, e fronde i faggi.

Ritogliete la mente

All' empia doglia acerba, E scrivete altamente, Chiara illustre Vittoria,

Del gran d'Avalo vostro eterna istoria;

Ch' a voi sola si serba

Peso così onorato: Voi potete superba

Gir di si grave obbietto, Ed ei di stil si puro, e si perfetto. Ma non solo l'estro, il carattere, e i sentimenti delle Odi greche, o latine imitano i Poeti Italiani; han voluto anco seguire il metro delle Saffiche, Alcaiche, e Asclepiadee. Dagli esempi, che seguono, potrà cavarsi agevolmente tutto il loro interno, ed esterno lavoro.

### ODE SAFFICA

### BI ANGELO COSTANZO.

Tante bellezze il cielo ha in te cosparte. Che non è al mondo mente sì maligna, Che non conosca, che tu dei chiamarte Nova Ciprigna.

Tale è l'ingegno, il tuo valore, e il senno, Che alma non è tanto invida, e proterva. Che non consenta, che chiamar ti denno Nova Minerva.

La maestà del tuo bel corpo avanza Ogn' altra al mondo, e par, che t' incorone Di gloria sì, che sei nella sembianza. Nova Giunone

E di cor sei sì casta, e sì pudica Oltre la fral condizione umana, Che par, che errar non possa un che ti dica Nova Diana ec.

Eccone un'altra di Giambattista di Costanzo, con altra corrispondenza di rime: Or che riscalda il sole ambe le corna Dell'Ariete, e Zefiro ritorna, E il mondo adorna di si bei colori

D'erbe, e di fiori;
Ridono i colli insieme, e la campagna
E'l mar tranquillo senz' onda ristagna,
E gin si lagna assai soavemente.
Progne dolente eç.

ODE

### ODE ALCAICA

### DI GABRIELLO CHIABRERA .

Scuoto la cetra pregio d'Apolline,
Che alto risuona: vo' che rimbombino
Permesso, Ippocrene, Elicona;
Seggi scelti delle Ninfe Ascree:
Ecco l'aurora, madre di Mennone
Sferza le ruote fuor dell'Oceano,
Eseco ritornano l'ore
Care tanto di Quirino ai colli ec.
ASCLEPIADEA del medesimo.
Sull'età giovane, ch'arida suggere
Suol d'amor tossico simile al nettare,
Quando il piangere è dolce,
E dolcissimo l'ardere:

E dolcissimo l'ardere:
Celeste grazia sovra i miei meriti
A me mostravati, Vergine nobile, son
O che agevole giogo!

Che piacevole carcere ec.

Anche gli Endecasillabi Catulliani han voluto contraffare i moderni Poeti Italiani. Ecco qui il primo Endecasillabo di Paolo Rolli, lavorato ad imitazione del primo di Catullo:

Cui dono il lepido nuovo libretto
Pur or di porpora coperto, e d'oro?
Solo a te donisi; BATHUKST, che suoli
In qualche pregio tener miei scherzi.
Tu d'antichissima stirpe sostegno ec.

## §. III. Delli Canzoni a ballo.

Le Canzoni a ballo, commemente dette sono Ballate, perchè da Greci, d'onde ci son derivate, si cantavan ballando. Sono per opintione del Minturno (Poet. Tosc. lib. 3.) il più antico componimento, che abbia la Toscana poesia. Si compongono d'una stanza, o epodo, (che dicesi ancora ripresa, perchè nel fine si riprendeva a cantare) e di una, o più strofe. L'epodo forma di questa Canzoni la fronte, le strofe tutto il corpo ne formano. Se d'una sola strofa sono composte, diconsi dal Bembo non vestite, e da altri semplici; se di più strofe, vestite, o

replicate si appellano.

Quanto al numero delle strofe, e de' versi, che le compongono, non havvi alcuna legge. Il Petrarca non ha mai passate le due strofe : nè ha mai passato il numero di sette versi per istrofa, se eran vestite; quali sono quelle due Quel foco, ch'io pensai ec., e Perchè quel ec. Ma Dante ha oltrepassato un tal numero e di strofe, e di versi. Ciascuna strofa poi è divisa in due parti. La prima chiamasi mutazione, perchè in essa mutavasi il canto; la seconda volta, perchè tornava al canto dell'epodo, o ripresa, la quale costa or di due, or di tre, or di quattro, a ora di più versi.

Quanto alla qualità de'versi della ballata, sono o tutti interi, o tutti settenari, o frammischiati gli uni cogli altri. Ve n'ha ancora di versi tutti ottonari, come han praticato il Benivieni, e Lorenzo de' Medici. E taluno degli antichi v'ha frammesso il quinario. Tal altro ha mescolato il quadrisillabo coll.

ottonario.

Le corrispondenze delle rime sono, starei per dire, tante, quanti sono gli autori antichi, e moderni delle ballate: dal che io deduco, non esservi legge determinata, ma potra ciascuno usare le rime nelle strofe, co-

me s'è detto dell'altre Canzoni. Quanto all' epodo, o sia stanza, quando sarà di tre versi, potrà lasciarsi libero il primo, accordandosi insieme gli altri due; se di quattro versi, il primo fa consonanza col quarto. E queste due maniere sono adoperate dal Petrarca negli epodi. La volta finalmente, ch'è l'ultima parte della ballata, nella quantità, e qualita de' versi, e nelle desinenze sia simile all'epodo, accordandosi con esso almeno nell'ultima rima, e in quella, che ad essa ultima corrisponde, se la concatenazione tra la volta, e le mutazioni non l'impedisce. Chi vorrà più distintamente sapere la varia abitudine delle rime di si fatte Canzoni, legga il Minturno Poet. Tosc. lib. 3., e l' Andrucci lib. z. cap. 4.

Lo stile delle ballate è vario, conforme la qualita del soggetto. Da più antichi Poeti fu questa spezie di poesia lavorata con istile temperato, e talora umile, purchè in materia dolce, e tenue. Nel resto è capace di digressione, e d'entusiasmo, come le Canzoni pindariche, essendo ancor essa una spezie di Greca lirica. E presso il Chiabrera delle volte sostiene con grazia, e con decoro il carattere ditirambico: come veder potrete nella seguente semplice, o non vestita ballata, ch'è una di quelle dal Chiabrera intitolate le Vendemmie, e altamente lodate dal Nisieli,

Vol. 5. Prog. 37. Certo non è vin Greco,

Non Asprin, non Scalea,

Non Toscana verdea,

Che titolo d'onor non aggia seco. Tesor di Bacco puossi dire Albano, Nè della Riccia la vendemmia è vile; Ma dove siede un bevitor gentile,

6

Veggo in arringo coronar Bracciano. Se alcun Giudice strano

Divulga altra sentenza, Fugga la mia presenza,

Che immantenente azzufferassi meco. Tolgasi un altro esempio di ballata vesti-

ta, o replicata dal Bembo.

Signor, quella pietà, che ti costrinse Morendo far del nostro fallo ammenda, Dall'ira tua ne copra, e ne difenda.

Vedi, padre cortese,

L'alto visco mondan, com'è tenace, E le reti, che tese Ne son dell'avversario empio, e fallace, Quanto hanno intorno a se di quel, che piace;

Però s' avvien, che spesso uom se ne prenda, Ouesto talor pietoso a noi ti renda.

Non si nega, Signore,

Che'l peccar nostro senza fin non sia; Ma, se non fosse errore, Campo da usar la tua pietà natia Non avresti, la qual, perchè non stia In oscuro, e quanta è fra noi s'intenda, Men grave esser ti dee, s'altri t' offenda.

Tu, Padre, ne mandasti

In questo mar, e tu ne scorgi a porto; E se molto ne amasti,

Allor che 'l mondo t'ebbe vivo, e morto, Amane a questo tempo, e'l nostro torto La tua pietosa man non ne sospenda;

Ma grazia sopra noi larga discenda. Per altri esempli leggete il T. 2. Rime on.

pag. 295.

### CAPO QUINTO

### Delle Canzonette.

Le Canzonette, che vengono comunemente appellate anacreontiche dal poeta Greco Anacreonte, di cui serbano il carattere, sono, come vuole il Crescimbeni, il più leggiadro, e più spiritoso componimento, che si vegga in Toscana. Sono diverse dalla Canzone singolarmente in tre cose. La prima è, che quella ha le stanze maggiori, e il lor periodo non si chiude, che per quantità considerabile di versi. Al contrario le stanze di queste si compongono di minor numero di versi. La seconda è, che la Canzone comune si compone tutta di endecasillabi, e settenari, e più di quelli, che di questi; laddove le Canzonette abbondano di versi rotti molto più, che d'interi, e ammettono ogni genere di versi, e di tutte le forme, come potrà vedersi negli esempj. Finalmente è diversa quanto allo stile, perchè le Canzonette vogliono per lo più l'infimo, o al più al più, il moderato: e benchè, come testifica l'Andrucci, si sieno tradotte qualche volta a suggetti gravissimi, nondimeno la lor minutezza par, che non comporti una gravità. E poi le Canzonette del Greco Anacreonte, da cui prendono, come si è detto, il nome, e il carattere le nostre Italiane, sono di stile facile, e piano, e però la sublimità dello stile disconverrebbe a un tal carattere.

Comunque ciò siasi, quel che deesi osservare nella costituzione di queste Canzonette, si è, che di tre caratteri sogliono esse andar vestite: l'uno pindarico, e sorte; l'al-

10

the zed by Google

tro strepitoso, e ditirambico; dilicato, e facile il terzo. Di tutti e tre questi caratteri ne daremo gli esempj. Del carattere pindarico, perche poco adatto alla capacita de principianti, ci contenteremo, senz' altro, darne un piccol saggio in una stanza del Chiabrera, che dice così.

A torto si gran scorno
Oggi sostien fra gli uomini
La bella povertà.
Vada Tamburo attorno
Duce di lor, che bramano;
Me non assolderà.

Intorno alle Canzonette di carattere ditirambico basta per ora avvertire, che nel tesserle bisogna valersi della frase, e dell' estro, col qual si maneggiano i ditirambi, de' quali parleremo a suo luogo. Trattanto osservatene un buon esempio in alcune strofette d'una Canzoncina ditirambica del Conte Magalotti, riferita dal Crescimbeni Vol. 1.

lib. 3.
Brindis, brindis al sovrano
Regnator del polo algente,
Al sereno altipotente
Pennazzuro tramontano.
Mira, come furibondo
Scappa là da quella foce,
Come rapido, e veloce
Corre il como fullationa

Vedi, vedi come fulmina
Dal cavallo volatore
Su'l libeccio usurpatore,
Come alzando ognor s'inculmina!
Come dietro gli galoppa!

Come acquista ad ogni passo! Già raggiunto è quel Gradasso; Già guadagnali la groppa

Ec-

Ecco s'alza in su l'arcione:

Ecco lancia la zagaglia: Ogni scherma, ed ogni maglia Contro questa invan s'oppone.

La zagaglia diamantina,

Che d' un ghiaccio asciutto asciutto Di sua man tirata ha in tutto L'appennino in sua fucina.

L' Africano ec.

Quanto al terzo carattere tutto facile, e dilicato, diremo qualche cosa di più, perche il più acconcio all' intelligenza de' giovani.

Or dunque le Canzonette lavorate con tal carattere amano una condotta naturale, e vivace: ne dovranno far pompa d'altri ornamenti, che di un' aria gentile, e piana, e di tutta quella grazia, che suol derivare dalle schiette, e belle parole, e dalle sentenze naturali, e dilicate. Ammettono delle vaghe, e bizzarre favolette, delle graziose, e piacevoli invenzioni, delle allegoriette ben intrecciate, ma sul fine della Canzonetta spiegate. Piacemi primieramente trarne gli esempi dal medesimo Anacreonte tradotto dall' Abate Regnier Desmarais Autor Francese, il quale per la perizia nella Toscana favella fu annoverato fra gli Accademici della Crusca . Ode XIX.

Di ber del ciel gli umori La terra mai non cessa: E bevon gli umor d'essa Piante, alberi, erbe, e fiori. Il mar bee l'aura lieve: Il sole il mar si beve: E la luna pur suole Bere i raggi del sole. Or perche, camerate, Perchè ber mi negate?

· Ode LXIV.

Io sognava di portare
Ali indosso, e di volare:
E che amor di piombo avesse
I piè gravi: e pur molesto
Mi seguisse, e raggiungesse.
Or che può voler dir questo?
Vuol dir, credo, che se molti
D'amor lacci ho sin qui sciolti,
Ora questi sien di tempre
Da restar preso per sempre.

Prendiamone altri esempjda più famosi imitatori di Anacreonte, fra quali è meritamente riputato il primo Gabriello Chiabrera, le cui Canzonette in nulla, dice il Crescimbeni, fuorchè nella diversità della lingua sono differenti da quelle d'Anacreonte, Eccovene

una:

La violetta,

Che'n su l'erbetta Apre al mattin novella, Di non è cosa Tutta odorosa, Tutta leggiadra, e bella?

Si certamente Che dolcer

Che dolcemente
Ella ne spira odori;
E n'empie il petto
Di bel diletto
Col bel de' suoi colori.

Vaga rosseggia,

Vaga biancheggia
Tra l'aure mattutine,
Pregio d'aprile
Vie più gentile;
Ma che diviene al fine!
Ahi che in brev'ora,

Come l'aurora

Lun-

Lungi da noi sen vola, Ecco languire, Ecco perire La misera viola.

Tu, cui bellezza, E giovinezza Oggi fan si superba, Soave pena, Dolce catena Di mia prigione acerba:

Deh con quel fiore Consiglia il core Sulla tua fresca etate; Che tanto dura

L'alta ventura

Di questa tua beltate! Anche di Francesco Balducci Palermitano. dice il Crescimbeni (Istor. Volg. Poes. pag. 161.) Nelle Canzonette, che ad imitazione d'Anacreonte compose, sì eccellente apparisce, ch' io non so non dichiararlo uguale a qualunque altro, che in tal carattere abbia esercitato il suo ingegno. Felici elle sono, e dolci, e leggiadre, eripiene di vaghezza, di grazia, e di vezzo, e d'ogni più fino artifizio, di modo che a me sembra, che non poco all' anacreontico stile abbia egli accresciuto. Vedetelo in una brevissima sua Canzonetta.

Chi è costei, Che di rugiade Tutta stillante Si trae dall'onde fuora Quasi un' aurora?

E' l' alba forse Che 'l di percorre Col piè lucente? Ma st bello esser suole Appena il sole.

Cer-

Certo somiglia

Un sol, che spunti

A l'aurea testa:

Ma che? le chiome belle

Fregia di stelle.

Veste di nubi

. Il sol, che l'ave-

Di sol vestita.

Ah che miri, alma mia?

Ella è MARIA.

Or dagli esempi, che abbiamo arrecati, e da altri, che appresso i moderni autori si trovano, e nelle Rime oneste T. 2. pag. 255. non solamente potrassi agevolmente apprendere lo stile delle Canzonette, e vagheggiarne il loro bello; ma si potrà ancor dedurre, che delle Canzonet te, altre sono regolari intorno al numero de versi per ciascuna stanza, e intorno al metro, e alla rima, come della Canzone comune si è già detto: altre però sono irregolari, e libere, quanto al rimare, lasciando senza tanto scrupolo qualche verso senza consonanza alcuna di rima.

Bisogna finalmente avvertire, che, qualunque sia il carattere, o il metro delle Canzonette, sempre però riescon loro disdicevoli i periodi lunghi, le sentenze diffuse, e lo spezzare con esse i versi. In somma la Canzonetta anacreontica vuol esser così finita, che non ci si possa nulla desiderare, e, come ingegnosamente riflette l'Andrucci, deesi raffigurare in quelle pitture, che si formano unendo, cioè facendo l'estreme parti con dolcezza sfumare, le quali ricercano un fini-

mento squisito.

Alle Canzonette si possono riferire gl' Inni, le Laudi, i Salmi, e le Frottole, che sono ancor esse spezie di Canzonette, ma ite quasi

in in

in disuso. Io ne dirò qui alcuna cosa: chè non manchi a' giovani almeno la semplice notizia di tai componimenti, quando in essi s' incontrano. Gl' Inni furono inventati dalla cieca gentilità per celebrare gl' Iddii. Furono poi da' cristiani poeti Italiani tradotti alla celebrazione di Dio, della Vergine, e dei Santi. Il loro carattere ha alquanto del Greco, ma non pienamente, e non si distinguono dalle Ode, già di sopra spiegate, che dal suggetto, che propriamente è divino. Il metro è vario: il più frequente però è di cinque, o sei versi parte settenarj, e parte endecasillabi per ogni stanzetta, rimati variamente. Ma Luigi Alamanni, che fu il primo, o uno de' primi inventori degl' Inni, fece le stanze più lunghe; e toltone uno, tutti gli altri furon da lui tessuti di soli settenari, qual è ancor questo, che pongo in esempio, di Benedetto Menzini in lode di Maria N. D. Annunziata.

Sparghiam viola, e rosa, Alla celletta intorno Dov'ebbe umil soggiorno Vergine avventurosa, Che chiusa in casto velo Fe' dolce forza al cielo. Al ciel da cui discende Gran messaggiero alato, Che d' aurea luce ornato Tutto di luce accende Dovunque ei passa, e insegna Ben di qual luogo ei vegna. O Verginella eletta, In te la grazia ha il regno, Di sua salute il pegno Da te già il mondo aspetta: Pegno, e parto felice

Di te gran genitrice. Ella a quel dir le ciglia Grava d'alto stupore E picciol vaso è'l core A tanta maraviglia: Ma poi Nume l'adombra. Nume, che orror disgombra. Gia dall' eterea soglia, Come in cristallo il raggio, Fa il Verbo in lei passaggio, E prende umana spoglia; Stelo in stelo fiorito, E giglio a giglio unito. Te, gran Padre, che desti Col Figlio ogni tesoro, Te, Santo amor, adoro, Che sposo a lei ti festi, Ch' or sull'empiree squadre Splende regina, e madre.

Pubblicando il Crescimbeni la prima volta quest' Inno, chiamollo uno dei più bei fregi,

che abbia l'artifizio poetico.

Dagl' Inni nacquero le Laudi, e i Salmi, che altro non erano, che Inni, a'quali veniva come per giunta annessa qualche preghiera. Di queste Laudi molte se ne ritrovano presso a Girolamo Benivieni scritte o nel metro delle Ballate, o nel metro delle Canzoni. Dell'una, e dell'altra maniera vi metto qui gli esempi del Benivieni.

Chi non è, Gesù, teco
Sempre in croce confitto
Vulnerato, ed afflitto,
Pace non può aver seco.
Deh Signor se ti piace,
Donami quella pace,
Che'l mondo impio, e fallace
Non ha, nè può aver seco.

 $D^{\mu \bullet}$ 

Donami quella guerra,
Fuor de la qual chi 'n terra
Cerca il tuo amor, tropp' erra,
E non ha parte teco.

Se fuor di te, Signore, Non è pace, ed amore, Ecco io ti dono il core, Perchè fia sempre teco.

Arda il mio cor quel foco, Ch' acceso ha in ogni loco, Tanto ch' a poco a poco Moja per viver teco.

A foggia di Canzone è quest'altra Laude,

che sì comincia.

Che cerchi, o cor mio cieco?

Cerco Gesù mio Dio
Gesù, che pur or meco
Era. O diletto mio,
Chi mi t'ha tolto, ed io
Come senza te mai
Viver potrò, che hai
Teco, o Gesù mio buono,
Quell' onde io vivo, onde intendo, opro,
e sono?

Aresti tu veduto,
Diletta mente mia,
Gesù, o conosciuto
Chi me l'ha tolto in via?
Nel grembo di Maria
Pur or l'abbiam lasciato;
E'ntesi, che 'l peccato
Tuo sol, o cor mio stolto,
E'l poco tuo fervor te l'avien tolto.

Questo diletto sposo, Cor mio, questo tuo bene Tant'è puro, e vezzoso, Che, dove albergar viene, Se limpide, e serene

Non

Non sono, o cor mio, quelle Stanze odorate, e belle, Dove albergar lo vuoi

Si parte allor, per non tornar mai poi.

Per non tornar, o core ec.

Del Salmo ne propongo alquante stanze di quello di Bernardo Tasso, che propose il Quadrio Vol. 2. pag. 436. per esemplare del Salmo Italiano.

Come vago augelletto

Che i suoi dogliosi lai

Fra i rami d'arbuscel tenero, e schietto Chiuso di Febo a i rai

Sfoga piangendo; e non s'arresta mai:

Così la notte, e'l giorno

Misero piango anch' io Le gravi colpe, ond'è'l cor cinto intorno,

E con affetto pio

Chieggo perdono a te, Signore, e Dio.

Ma tu, lasso, non senti

Il suon di mercè indegno De' dolorosi miei duri lamenti:

Se forse hai preso a sdegno

Che da te spesso fuggo; a te rivegno.

Che poss' io, se l'audace

Senso tanto possente

M' ha posto al collo un giogo aspro, e tenace:

Ohime, che non consente

Che stabil nel tuo amor sia la mia mente!

Nè ripugnare al senso ec.

Chi vuole il restante di questo Salmo, e della precedente Laude del Benivieni, l'ha nel 2. T. delle Rime on. pag. 240. e 309. dove altri esempli troverà di sì fatti componimenti. Io intanto passo a dir qualche coserella della Froitolla.

La Frottola da' più antichi chiamata Frotta è una spezie di Canzone tessuta di versi comumunemente di sette sillabe, a due a due rimati, e continuata sino alla fine anche per centinaja di versi, che poi si chiude o con un verso della medesima guisa, o con un intero, e questo o con l'antecedente accordato, o non accordato, come presso al Benivieni potrassi osservare. Nel resto non ha la Frottola di per se alcun metro determinato, potendosi tessere anco in forma di Canzone, come quella del Petrarca Mai non vò più canzar ec. o continuando, e framescolando, senza divisione di stanze, a settenari gli endecasillabi con una rimalmezzo di esso, qual'è l'altra del medesimo Petr. Di rider ho gran

voglia ec.

Sono poi le Frottole un componimento delle volte senza determinato suggetto tessuto d'una mescolanza di proverbj senz'ordine, e tali sono le due menzionate del Petrarca, per avviso del Bembo, del Tassoni, e del Redi. Delle volte sono con determinato suggetto composte, e di buono, chiaro, e perspicuo senso; quali sono quelle del Benivieni. Il loro stile è umile, e familiare, i periodi cortissimi, il ragionare come a ritaglio, e sconnesso, e per lo più oscuro, e con misterio. Vi si toccano ancora con brevità le favolette, gli esempli, e le novelle. Le rime posson esser tramischiate piane, tronche, e sdrucciole. I versi puri, e non vorrebbon essere giammai spezzati. Due esempi voglio qui recarne, l'uno cavato dal principio della frottola prima di Girolamo Benivieni, che dice così:

Se pur del ciel per sorte E, che chi nasce, moja Non ti sia, carta, a noja Perire sotto il mio inchiostro, Che in questo secol nostro,

Car-

Carta infelice, invano
Un altro Mantovano
Per onorarti aspetti ec.
Ma io ti voglio dire
Quel che l'altrjer m'avvenne.
To vidi un senza penne
Tentar la via del cielo;
E sopra gli occhi un velo
Avea, che non è talpe,
O pipistrello in alpe,
Che me' di lui non veggia ec.

L'altro esempio è del B. Giacopone da Todi, che fiorì sul 1303. in una sua lunga Frottola divisa in istrofette (v. Rim. On. T. 2.

pag. 487.) e incomincia così:

Perchè gli uomin dimandano Detti con brevitate, Favello per proverbii Dicendo veritate: Perciò non voglio ponere Ne' detti oscuritate; Perchè in ogni detto Si trovi utilitate. Ragione, uso, arte, e grazia Insegnano ogni cosa. Ma certo, dove è dubbio, Vita è pericolosa: A cui è dolce il vivere La morte è dogliosa; Ove temi pericolo, Non fare spesso posa. Sappi ben dalla polvere Tor pietra preziosa, E da uom senza grazia Parola graziosa, Dal folle sapienza, E dalla spina rosa: Prendi esempio da bestia ec.

CA-

### CAPOSESTO

# Del Madrigale.

Il più breve componimento lirico, che sia stato usato da buoni autori, è il Madrigale, dagli antichi dinominato Madriale, o Mandriale; forse dalle Mandre, perchè in essì per ordinario cantavansi o gli amori pa-

storali, o i boscherecci avvenimenti.

Intorno al numero de'versi del Madrigale, i primi padri della volgar poesia non usarono di farne di minor numero di seiversi, nè di maggior d'undici. Benchè i poeti del secolo xvi. ne composero di quali, e quanti versi lor parve. Il principiante però tenga una via di mezzo, e non componga Madrigale, che abbia meno di tre versi, o più di quindici, o sedici; e si persuada, che quanto più corto sarà un tale componimento, tanto sarà più pregevole, e più vago.

Per quello poi, che risguarda la qualità del verso, sogliono modernamente i Madrigali andar tessuti di versi endecasillabi frammischia-

ti co'settenarj.

Quanto alla tessitura delle rime, non c'è regola determinata; se non che gli ultimi due versi si facciano rimare insieme, e talvolta l'ultimo potrà accordarsi coll'antipenultimo. Inoltre si trovano Madrigali con una rima sciolta, e anche con due, e con tre. Ma meglio sarebbe, che ogni verso avesse il compagno, con cui facesse consonanza di rima.

Gli antichi rade volte inserivano settenari ne'loro Madrigali composti di metro simile alle stanze della Canzone, e però furono anco in quei tempi chiamati Canzoni, e così

SO-

il

TR2 201

Pi(

mi

10

st

dc

al

CC

to

\$0

C(

Τŧ

S( Ni

P

si

·BI

q

1

sono intitolati i quattro Madrigali, che del

Petrarca abbiamo.

Circa l'interno lavoro del Madrigale, vi bastera quanto avete imparato intorno all'artifizio dell'epigramma latido, a cui singolarmente risponde il presente componimento: e quanto si disse, parlando della condotta, e della chiusa del Sonetto, potrete agevolmen-

te applicarlo al Madrigale.

Solamente vi ricordo, che il Madrigale ammette ogni stile, e può maneggiare ogni argomento: ma con una squisita pulitezza, e proprieta nelle parole, e ne'sentimenti. La chiusa poi vuol esser finissima, ma non di quella finezza, che pe'giovanetti tutta consiste in un contrapposto, o concettino freddo, o affettato; ma sia un pensier vero, o almen verisimile, naturale, e bello, esposto con una bella maniora.

Dall'osservazione, secondo il nostro metodo, di alcuni pochi esempi apprenderete non solamente un tale artifizio; ma resterete ancor persuasi, che non è così facile il condurre a perfezione un solo Madrigaletto: basta solo il dire, che se non è bellissimo, diviene a un tratto cattivissimo: a guisa di quei piccioli ritrattini lavorati a punta di pennello, i quali, siccome sono di lavoro difficilissimo, così per qualunque minimo neo divengono tosto vili, e spregevoli. Passiamo dunque agli esempi.

E prima se ne osservi uno del Chiabrera tutto di versi endecasillabi, di carattere ditirambico, che va inserito fra le sue Ven-

demmie.

Miro che i lidi tutti or son nevosi; Ardi nel bosco, e qui le fiamme accresci, Il selvoso Appennin forse è lontano?

#### INTRODUZIONE

E tu fra' mosti per vigor famosi, Reca il famoso di Sicilia, e mesci; E fuoco desiato il buon Vulcano: Ma pur è Bacco vie più nobil foco, Perchè seco ha lo scherzo, e seco il gioco. Di Giambattista Strozzi è quest'altro al Sonno.

Dolcissimo riposo

Della notte figliuol, del sogno padre, Che 'nvisibile spieghi per l'ombroso

Aer quelle penne adre,

Ecco il cieco silenzio, eccone a squadre ? Le mute ombre notturne al tuo soggiorno: Deh per auest' occhi omai

Che non fai nel mio cor fosco ritorno? Nel mio cor sì, che mai non vide giorno? Altri esempj di Madrigali antichi, e moderni troverete nel 2. T. delle Rim. On. pag.

385. e seg.

Oltre a' Madrigali furono pure inventate nel secolo xvi. da Antonfrancesco Grazzini, detto il Lasca, le Madrigalesse, così forse da lui chiamate dal costume delle donne, che sono loquaci, e ciarliere: non altro essendo le Madrigalesse, che Madrigali più lunghi, ma di stile burlesco. Esempi ne avete nel 2. T. Rim. On. pag. 399.

A questa sorta di componimento si riducono le traduzioni, che soglion farsi degli Epigrammi latini, le quali per ordinario si fanno a foggia di Madrigali. Tal'è la traduzione di un distico di Ausonio Gallo fatta dal Cavalier Battista Guarini: il distico dice così: Infelix Dido! nulli bene juncta marito:

Hoc pereunte, fugis; hoc fugiente, peris,

E questa n'è la Traduzione:

O sfortunata Dido,

Mal fornita d'amante, e di marito: Ti fu quel traditor, questo tradito.

Mo-

Morì l' uno, e fuggisti; Fuggi l'altro, e moristi,

Traduzione pure dal latino di M. Ant. Flaminio è il seguente Madrigale di Benedetto dell'Uva con l'intercalare leggiadramente intrecciato.

Come tenero fiore

Spiega la chioma sua, se lo nodrica Pioggia, o rugiada amica; Cost di bei pensier fiorisce un core,

Se di celeste grazia il bagna umore;

Ma senza lei diviene Arido, e senza spene Di produr fior, ne frutto;

Come in terreno asciutto

Muore, non langue fior, se nol nodrica Pioggia, o rugiada amica.

Il latino Epigramma del Flaminio in versi jambici dimetri dice così:

Ut flos tenellus in sinu

Telluris alme lucidam Formosus explicat comam, Si ros, & imber educat Illum; tenella mens mea Sic floret, almi spiritus Dum rore dulci pascitur. Hoc illa si caret, statim Languescit; ut flos arida Tellure naius, eum nist Et ros, & imber educat.

Gli epitaffi, o le iscrizioni, che s'incidono sopra i sepolcri, e per la loro brevità, e pel loro artifizio si appartengono a' Madrigali.

Vediamone qualche esempio: e sia il primo un epitaffio osservabile per la sua s'emplicità. Si legge sopra il sepolcro d'un certo Niccolò Bellaja nella Chiesa di S. Francesco della Città di Ferrara, ed è del seguente tenore. Di Niccolò Bellaja detto il Pigna

Qui

Qui giace il corpo, e chiede in cortesia Un pater noster, ed un ave maria.

Il secondo è scolpito sulla tomba di Serafino dell' Aquila, celebre poeta Italiano de' suoi tempi, che morì in Roma l'anno 1500. e fu sepolto in S. Maria del Popolo. L'epitaffio è ancor bellissimo nel suo genere, e fu composto da Bernardo Accolti, detto l' Unico Aretino.

Qui giace Serafin: partirti or puoi Sol d'aver visto il sasso, che lo serra, Assai sei debitore agli occhi tuoi.

Il terzo è d'uno scolare di Padova per nome Bonifazio.

Me Bonifazio.

Qui giace Fazio. Il resto è da tacere: Che visse come visse; e furbi, e bari Mariuoli, ghiotton, ladri, e falsari

Socj benemerenti posuere.

Altri molti epitaffi si leggono fra le rime de'Poeti Italiani, i quali sono di pura invenzione de' compositori, e composti per lodare, o biasimare alcun defunto, non già perchè s'incidessero sopra il di lui sepolcro. Sentitene due satirici, e giocosi, il primo de' quali è di Gio. Francesco Loredano, in morte di un avaro.

Sen giace qui tra questi marmi unita D'un avaro crudel l'alma meschina, Che pianse, quando morte ebbe vicina, La spesa del sepolcro, e non la vita.

L'altro d'autore incognito in morte d'un gran parlatore.

In questa tomba è un chiaccheron serrato, Ch' assordò col suo dir tutta la gente; Ma bench' egli ammutisca eternamente, Non può tanto tacer, quanto ha parlato.

L'epitaffio, che fece a se stesso Maturino Regnier Poeta Francese; e che morissi poi

ın

in Rouen nel 1613. consumato dagli stravizzi merita d'essere qui riferito, così tradotto dal francese:

Senza pensier viss' io

Lasciandomi portar per dolce modo Dalla natura alla buona di Dio: E sì, ch' io mi stordisco assai assai, Che a me morte pensasse,

A me, che ad essa unquanco non pensai. Anche gli Epigrammi italiani da Luigi Alamanni inventati, sono di lavoro simile al Madrigale, se non che si tessono per lo più di endecasillabi rimati a due a due, e il secondo verso d'ogni coppia si suole scrivere alquanto indentro ad uso de' pentametri latini. Parecchi esempi potrete leggerne nel 2. T. Rim. On. pag. 505. A me basta l'addurne un solo dell' Alamanni.

Sendo detto a Caton, quando morlo, Tu non devi temer, Cesare è pio: Rispose: io che Romano, e Caton sono, Non fuggo l', ira sua, fuggo il perdono.

### CAPO SETTIMO.

# Della Terza Rima.

la Terza Rima, che dagli antichi, secondo il Trissino, era appellata Servetense, è una continuazione di terzetti formati di versi endecasillabi, e concatenati in maniera, che il primo verso del primo terzetto accordi in rima col terzo; il secondo, ch'è quel di mezzo, risponda al primo, ed ultimo verso del secondo terzetto: il che vanno facendo gli altri secondi versi di mano in mano, accordandosi col primo, e con l'ultimo del lor seguente terzetto, fino all'ultimo secondo, il qual poi si accorda con un tornello, o vogliam dire un verso, che chiude il com-

ponimento.

Or questo metro si accomoda bene a' soggetti lunghi, ed a' brevi. Ai lunghi si accomoda col dividersi in più capitoli, o canti, come fece Dante nella sua Commedia, e Petrarca ne' suoi Trionfi. Ai soggetti brevi ancora si adatta bene la terza rima, col farne uno, o due capitoli. Si adopera ancora nelle poesie burlesche, e non meno in proposti corti, che diffusi. Or tra tante spezie di componimenti, che si posson tessere in terza rima, io ne scelgo alcune poche delle più usate: Tali sono l'Egloga, l'Elegia, la Satira, e i Capitoli o familiari, o burleschi. E di questi prenderò a ragionar brevemente ne seguenti Paragrafi.

# S. I. Dell' Egloga.

L'Egloga Italiana è un componimento tessuto per lo più in terza rima, in cui si esprimono al naturale i costumi o de pastori, o de marinari, o de pescatori. Quindi l'Egloghe, quanto alla loro materia, vengon divise in pastorali, marittime, e pescatorie; quanto alla forma, si dividono in monodiche, e in dialogistiche. Monodiche si dicono quelle, che sono d'un sol personaggio, e questi può essere il poeta stesso, che riferisca le cose da altri dette, o fatte: può essere ancora il personaggio medesimo, che ha detta, o fatta la cosa, il qual venga introdotto a parlare dal Poeta. Le dialogistiche sono quelle di più personaggi, che fra loro discorreno: e queste ancora possono lavorarsi o in guisa, che il Poeta riferisca i discorsi avuti fra

fra le persone; ovvero in guisa, che introduca le persone a parlare drammaticamente . fra loro. Esempio di Egloga monodica è quella nell'Arcadia di Sannazzaro, che incomincia: Poichè il soave stile, e'l dolce canto; della dialogistica è quell'altra del medesimo antore: Dimmi caprar novello, e non t'irascere. Esempio d'Egloga, dove il poeta riferisce ciò, che altri abbia detto, o fatto, o altrui introduce, che il riferisca; potra essere quella pescatoria di Berardino Rota, che incomineia: Scendi dal tuo bel colle alla marina.

Dissi al principio un componimento tessuto per lo più in terza rima, perchè se ne veggono fatte in altri metri, o in verso sciolto nell'Arcadia del Sannazzaro, il quale in questa materia può far testo, e servir di regola.

Qualunque, e comunque sia lavorata l'Egloga toscana, serba, quanto all'interiore artifizio, le medesime regole già da voi ben sapute dell'Egloga latina. Altro qui non vi ricordo, che il carattere dell'Egloga è la semplicità, l'umiltà, e la modestia. I suoi costumi sono innocenti, i discorsi naturali, le narrazioni corte, le descrizioni piccole, i pensieri ingenui, i versi facili. Le metafore, e le similitudini sieno tolte dal loro proprio mestiere: in somma sia l'Egloga un'immagine tutta al naturale della vita di coloro, che vengono imitati, ed espressi, sieno marinai, sieno pescatori, o pastori. Vediamo più chiaramente una tale immagine in alcuni esempj.

E quanto all' Egloghe pastorali, prendete in mano l'Arcadia del Sannazzaro: Osservate nella prima l'incontro di due pastori, l'uno lieto, e voglioso di cantare, e l'altro mesto, e tutto pieno di mal talento: e come il primo chiamato Selvaggio, dopo d'essersi maravigliato della tristezza del secondo detto Ergasto, l'invita a darsi bel tempo, e cantar versi.

Sel. Ergasto mio, perchè solingo, e tacito Pensar ti veggo? oimè, che mal si lasciano Le pecorelle andare a lor ben placito.

Gia per li boschi i vaghi ucccelli fannosi I dolci nidi, e d'alti monti cascano Le nevi, che pel sol tutte disfannosi.

Or poiche o nulli, o pochi ti pareggiano A cantar versi si leggiadri, e frottole, Deh canta omai, che par, che i tempi il cheggiano.

Sentite la risposta di Ergasto, quanto è ancor propria, e naturale, e come spiega in un modo tutto boschereccio gli affanni suoi. Selvaggio mio, per queste oscure grottole Filomena, nè Progne vi si vedono,

Ma meste strigi, ed importune nottole; Primavera, e suoi di per me non riedono, Nè trovo erbe, o fioretti, che mi gioveno, Ma solo pruni, e stecchi, che'l cor ledono.

Non trovo tra gli affanni altro ricovero, Che di sedermi solo a piè d'un acero, D'un faggio, d'un abete, ovver d'un sovero. Nell' Egloga seconda si veggono i pastori guidare all'aura fresca le pecore gia pasciute.

Itene all' ombra degli ameni faggi,
Pasciute pecorelle omai, che i sole
Sul mezzo giorno indrizza i caldi raggi.
Si ascoltano talora i pastori, che raccontano i furti, le invidie, i sospetti, che soglio-

gliono intravenire per la greggia, come si

vede nell'Egloga sesta.

E disse a me. Serran, vedi, ch' io dubito, Che tue capre sien tutte; ond' io per correre Ne caddi si, ch' ancor mi dole il cubito. Sogliono ancora sfidarsi i pastori, e gareggiare fra loro nel canto. Così nell'Egl. 9. Cantiamo a prova, e lascia a parte il ridere:

Pon quella lira tua fatta di gioggiola: Montan potrà nostre question decidere.

O contendere tra loro fino a dirsi delle parole frizzanti, e rimproverarsi scambievolmente varie miserie, come nell'Egloga medesima si legge.

Dimmi, bifolco antico, e quale insania Ti risospinse a spezzar l'arco a Clonico,

Ponendo fra pastor tanta zizzania?

Trattano talvolta l'Egloghe di cose sacre, o eroiche: ma sempre con formole, e simi-glianze proprie de pastori; o sotto il velo di allegorie boscherecce. Chi poi vorrà sapere; come si maneggiano tali argomenti, potrà leggere l'Egloga di Francesco del Teglia sopra la nascita del Redentore, che incomincia; Verde colle, erma selva, ameni prati, riferita dal Crescimbeni (a), o il volume dell' Egloghe del Marchese Orsi fatte per l'assunzione al Pontificato di Clemente XI. inteso sotto il nome di Alnano. Virgilio ancora nell' Egloga quarta: Sicelides musæ doc. volle alzare il basso stile ad argomento più grave.

Chi vuol comporre Egloghe pastorali, convien, che abbia qualche notizia degli Iddii delle selve, de' fauni, delle ninfe, de' satiri, delle feste di Pane, de' sacrifizi di Paie, e di altre simili favole de' gentili. Sappia

<sup>(</sup>a) Comment. Volg. Poes. Vol. 1. Lib. 4. c. 8.

pia in oltre i nomi de' pastori, che sogliono essere Selvaggio, Ergasto, Montano, Uranio, Gallico, Logisto, Elpino, Serranno, Opico, Sincero, Eugenio, Clonico, Elenco, Fronimo, Barcinio, Summonzio, Melisco, tutti-adoperati dal Sannazzaro, oltre agli altri nomi, che facilmente incontrerete presso Virgilio.

· Quanto si è detto dell' Egloghe Pastorali , s' intende a proporzione detto delle Marinaresche, le quali trattano le faccende, ed imitano il costume de' marinai, l'arte de' quali consiste nella cognizione de' capi, delle punte, delle coste, de' banchi, delle sirti, e de' porti. Debbono ancor conoscere la qualità, diversità, e i presagi de' venti, la qualità delle costellazioni: le diverse spezie de vascelli, di conche, di barche: quali sieno i loro ornamenti, il lor nome, il lor uso, e come, e quando si adoperino le antenne, gli alberi, l'ancore, le vele, le sarte ec. Le Deità, che sogliono nominarsi in queste Poesie Marinaresche, sono Castore, Polluce, Nettuno, Nereo. Teti, o altri numi littorali, come Portuno, Panopea, Glauco, Palemone, Ino ec., e questi ultimi potranno ancora servire di nome proprio de marinai, oltre a nomi di Gillo, Cleonte, Alco, Almo, Nigello, Dami, Tico, Miseno, e simili, che troverete nell' Egloghe di Berardino Rota.

Finalmente le Pescatorie non si distinguono dalle Marinaresche, se non quanto alla scienza lor propria: mercecchè nel marinajo si suppone una scienza universale della navigazione: non così nel pescatore, cui basta una cognizion particolare di quel fiume, seno, o golfo, dove si pesca. Al contrario, nel marinajo non si ricerca veruna cognizione di pescare, e de pesci, come nel pescatore, il quale dee avere intorno a ciò una piena, ed abbondante notizia. Nel resto le faccende di entrambi sogliono essere le medesime:
i nomi gia detti de' marinai si adattano ancora a' pescatori. Le ninte del mare, e de'
fiumi, le Nereidi, Galatea, Dori, Cimedoce, i Tritoni, Proteo, Forco, e gli altri numi littorali soprannominati saranno le divinità
comuni de' marinai, e de' pescatori.

Ma per meglio ravvisare l'idea di questa fatta di Egloghe, soggiungeremo qui alquanti frammenti dell'Egloga terza di Berardino Rota, rapportata intieramente dall'Andrucci

al Capo 3. del lib. 2. partic. 4. p. 348.

Tico. Gillo. Cleonte.

Tico. Or poichè il fato mio malvagio, e crudo Vuol ch' io t' incontri, e ti riveggia, e sia La tua vista principio al nuovo giorno, Potrò ben io tornar povero, e nudo Di preda a la magion: da la man mia Nel cavernoso, e liquido soggiorno Staran securi i pesci. Or quale in terra Di più sinistro augurio esser può mostro, Di te, che sei del mar tempesta, e fame?

Gillo. Fame, tempesta, pestilenza, e guerra
Di tutti gli elementi al secol nostro
Solo se' tu: nè so, com' io ti chiame.

Tico. Fuggite, o pescatori, ite lontani.
Traete pur le reti, i legni al secco,
E raccogliete e vele, e remi, e sarte.
Ecco Scilla latrar cinta di cani;
Ecco Carridi assai più fiera, ed ecco
Importuna procella in ogni parte.

Gillo. Sventurata la rete, il remo, il legno, Sventurata la canna, e l'amo, e l'esca, Che t'obbedisce ec. Tico. Non se' quel Gillo tu snello, ed accorte Che pur discinto, o scalzo saltando jeri, Da la tua barca al sasso di Filito (Ed era men di mezzo braccio corto Lo spazio al salto) i piè destri, e leggieri Cotanto avesti, e così pronto, e ardito Fosti, che come piombo, in mar cadesti?

Gillo. Io so, c'hai voto il sacco, e non ti resta Altro che dir: ma fia ben, ch' odi ancora Or tu la mia, com' io la tua novella. Non se' quel Tico tu, che ne la festa, Che'l primo di d'Aprile in su l'aurora Si suol far di Nettuno in questa e in quella Sponda del nostro mar, si presto, e leve Corresti al pregio già, ch' era un tabarro Azzurro, ed un cappel di paglia tinto? Ch' ancor mostrasti al gioco de la neve Nulla valer ( com' uom dice ) e dal carro Esser con un bue zoppo, e giunto, e vinto? Già ti sovvien, ch' a pena quattro, o cinque Passi movesti al corso, assai più lento Di formica, o testuggine, che quale Saetta già cadesti; e le propinque E le lontane piagge anco il lamento De l'ossa peste udiro: e tanto, e tale Allor fu il riso; e tali, e tanti gridi Nel teatro di ninfe; e pescatori; Che i pesci per timor fuggiro al centro, E lasciò Alcione i cari nidi.

Cleonte. Quanto meglio fareste, o trascurati A far quel, che vi disse il vostro amico. Che per gir a Misen già la barchetta Post ha ne l'acqua, e sono i remi armati. Sete sordi? a voi parlo, o Gillo, o Tico: Nè altro, fuor che voi sul lido aspetta. Gillo. Q o scampa via Gillo; ecco Cleonte

Vecchio ritroso: or corri, or fuggi, or vola. Tico. O o scampa via Tico; ecco Cleonte

Vecchio ritroso: or corri, or fuggi, or vola. Si convengono all' Egloghe gli Intercalari, e gli Amebei. De' primi ne abbiamo altrove parlato. L'Amebeo è una gara, o contesa di parole fra due, con questa legge, che chi risponde, il faccia con la quantità, con la maniera stessa de' versi, con le rime, con le figure, e con le formole stesse usate nella proposta. Eccovene l'esempio tolto dall'Egloga X. del sopra mentovato Berardino Rota, che incomincia: Or si può creder ben ec. Dami. Dimmi, qual pesce è quel, che nel mar

suole

Entrar dal destro lato, uscir dal manco? Nigello. Dimmi qual pesce è quel, che parer suole " Marting "

Al caldo tempo nero, al freddo bianco? Dam. O Dori, fa ch' io vinca; e un monile Contesto avrai di conche, e di coralli. Nig. O Teti, fa ch'io vinca; e un monile Contesto avrai di perle, e di coralli ec.

Chi volesse altri esempi di Egloghe pescatorie, potrebbe trovarne fra le Rime del Conte di S. Martino: una ancora ve n'ha in Teocrito, che è l' Idillio 21. intitolato i Pescatori, tre ne compose Bernardino Baldi, e alcun'altra Bernardo Tasso. Delle marittime se ne leggono fra le Rime degli Argonauti stampate in Mantova nel 1547., e fra quelle di Lodovico Paterno. Delle pasterali, oltro all'Arcadia di Sannazzaro, se ne possono trovar molte fra le Rime di Luigi A amanni, di Girolamo Benivieni, di Serafino dell' Aquila, di Cabriello Chiabrera, del Zappi, e di altri.

# S. II. Dell' Elegia .

L'Elegia vien diffinita dal Minturno Poet. Tosc. lib. 3. un'imitazione d'una perfetta faccenda propriamente lamentevole, la qual si fa con terzetti, o che se stesso, o che altrui il poeta introduca a lamentarsi. Benchè col decorso del tempo siasi trasferita l'Elegia a qualunque altro soggetto, come assai bene cantò il Menzini Art. Poet. lib. 3. Nutrissi un tempo di querele amare La piangente Elegia, e poscia prese

La piangente Elegia, e poscia prese Forme più dilettevoli, e più care.

Talvolta ammette al nobil suo lavoro Le lodi degli Eroi; e unisce insieme Col verde Mirto il trionfale Alloro.

Il carattere proprio di questo componimento è la candidezza, e la soavità. Ammetate l'Elegia piacevoli, e leggiadre narrazioni, spesse digressioni. Le favole, e le novelle, ed altre erudizioni le servono di ornamento. Ma il vestito suo proprio è l'affetto: e però adopera principalmente le apostrofi, le interrogazioni, le ammirazioni, e tutte quelle figure, che vagliono a risvegliarlo. Lo stile finalmente sia confacente alla materia.

Esempi di Elegie ne avete presso Jacopo Sannazzaro, il quale, come testifica il Crescimbeni, fu il più antico poeta toscano, che di proposito mettesse in uso il vero carattere dell'Elegia, benchè non si valesse di questo nome. Scrissero ancora Elegie l'Ariosto, l'Alamanni, il Minturno, Bernardo Tasso, e il Menzini. Io ne darò qui per saggio un pezzo di quella, che sopra l'Annunciazione di M. V. compose l'Alamanni.

UB

Oggi riporta il sol quel chiaro giorno, Ch' annunzia il parto, onde nel mondo nac-

que

Chi'l fa di spene, e di salute adorno. Vergin beata, per cui sola piacque

Al gran Padre del ciel mostrarsi in terra, Ove all'estate, e al giel tanti anni giacque.

Oggi per te cantando si disserra

Il santo Olimpo, e vien l'Angel divino, Che ripon l'alme in pace, e trae di guerra.

Quanto, di là dal natural confino, Ti sembrar di colui l'alte parole,

A cui stella non val fato, o destino! Unico esempio, e grazie eterne e sole Il sentir se fra tutte albergo eletta Dell'alma luce sua dal sommo sole.

Scaccia ogni dubbio, o Vergin benedetta,
Ben di te nascer può chi tutto puote;
Nè tu Vergin sarai men pura e netta.

Nè tu Vergin sarai men pura, e netta. O pensier casti, umil voci, e divote Ecco, caro Signor; la fida ancella, Non sian le voglie tue d'effetto vote.

Da quel tempo stagion più chiara, e bella Venne nel mondo, che vicin vedea Il fin promesso all'aspra sua procella.

E chi nutriti i foschi giorni avea Di lunga speme, allor sicuro intese Morte appressarsi d'ogni morte rea.

Quanta dolcezza al cor la vecchia prese Che gia portava in lei sì nobil pegno Oltr'ogni creder suo nel sesto mese!

O santo frutto, e non del seme indegno, Ch'ancor non fatto a lui non fatto ancora Così chiaro d'onor mostrasti segno! ec. Il resto di questa Elegia con altre, che pos-

son valervi di esempi, l'avete nel 1. T. delle Rime On. dalla pag. 370.

# S. III. Della Satira .

La Satira vien diffinita dagli Accademici della crusca Poesia mordace e riprenditrice de' vizi. Da Francesco da Buti Pisano sopra il Poema di Dante Alighieri vien più diffusamente descritta così: Satira è materia in infimo stile, e riprensione de' vizi, e dicesi Satira, che era una tafferia, ovvero scodella, che si offeriva agli Dii, piena d'ogni cosa, come è la Satira, che riprende ogni vizio, e mischia i grandi, e i mezzani, e i piccoli insieme. Ovvero si chiama Satira da' satiri, che erano Iddii delle selve, cornuti, co' piè caprini, nudi: le quali condizioni si convengono alla Satira, che con parole nude a niun perdona, ed entra in ogni vil materia.

Ma qualunque siasi l'origine d'un tal nome, certo, che la materia della Satira è qualunque sconvenevolezza, laidezza, o vizio degno di riso, o d'odio. Ciocchè fu compreso da Giovenale Sat. 1. in questo distico:

Quid agunt homines, votum, timor, ira,

condita, discursus, nostri farrago libelli.

La Forma è la mordacità, ma coperta, e condita di varie facezie, e tutta sparsa di sentenze argute, di favolette, istorielle, e motti ridicoli, e simili, che vagliono non meno a togliere quanto ha di tristo, e di amaro la maldicenza, che ad emendare il cattivo costume, che è il fine per cui fu ritrovata la Satira. Il che non si otterrebbe giammai, se una tale mordacità fosse scoperta, e sfacciata: m cecchè in tal maniera piuttosto s' infiamm ebbe l'uomo a l'ira, e alla vendetta, che alla riforma de cotumi. Quindi è, che nel-

nelle buone Satire o si morde il vizio generalmente, o se si riprendono i fatti de particolari, si fingono in tal caso i nomi, come han praticato gli antichi, e tuttavia praticano i moderni satirici, da' quali potete prestarvi i nomi finti. In somma nel comporre qualche Satira abbiate sempre presente l'ottimo insegnamento del Menzini Art. Poet. Lib. 3.

Non l'altrui fama, e non sporcar l'onore Nelle Satire tue: che da cartello Non è il sacro di Pindo almo furore:

Perchè quantunque fur Lupo, e Metello Dipinti al vivo in satiresco ludo, Vuol più rispetto il secolo novello.

Ciascun, che vede farsi aperto, e nudo Ciò, che vorria nascosto, arma la mano Alla vendetta; e a te di se fa scudo.

Tu s'hai sior di giudizio intero, e sano, E s'hai la penna di prudenza armata, Da i veri nomi ti terrai lontano.

E veramente quanto insegnò intorno alle Satire il Menzini, tanto poi praticò nel formarle, come si può scorgere nelle sue nobli-lissime Satire, dalle quali voglio torre in esempio alcuni versi, che sono il principio della Satira X.

La ruota, il sasso, e'l vorator grifagno Non spaventan Gargilio: anzi ei disprezza, E la Giudecca, ed il gelato stagno.

E la Giudecca, ed il gelato stagno.

Ma quando l' Epa avrà fracida, e mezza,

E ch'ei sarà per la Quartana stracco,

Che sì, che in la paura ei s'inçavezza?

Or ch'egli è sano, se gli dì, che Ciacco Cola giù tiene a l'erta la panciera, Esposto al vento, e da la pioggia fiacco;

Si smascella di risa, e fa una ciera D'un Satiraccio, che conduca al ballo Giù per Montemurello una Versiera, Che Che chi nel mal oprare ha fatto il callo
Questo sol resta, il revocare in dubbio
L'eternità, che al bene è piedestallo.
E per quanti anni egli ravvolga il subbio
Mai non fia, che si muti, o mova massa:
Ben fia, che aggiunga al scellerato rubbio.
Per questo i giorni in gozzoviglia ei passa,
E nella fogna de' suoi vizi immerso
Qual porco in brago nel lordume ingrassa.
Ed è ne' beni di qua giù si perso,
Che stima più di lente un pentolaccio,
Che di benedizion girsene asperso.

Per lui è'l Bellarmin carta da straccio,
Legge il Comerio, e dice, che la Bibbia
E' rancia storia, e vecchio scartafaccio ec.

# §. IV. De' Capitoli burleschi, dove si mostrano i fonti del ridicolo.

Si scrivono ancora in terza rima i Capitoli burleschi, la materia de' quali è d'ordinario qualche fantasia; o capriccio; o qualunque altro argomento basso, o familiare, o gioccio. Conviene loro uno stile piano, ma rie abbondi di piacevolezze, di scherzi, e di sali. I motti, gl'idiotismi, i proverbj anco della plebe sono la lor propria dote. A tai componimenti o burleschi, o satirici giova assai più la natura buffonesca, e frizzante, che l'arte. Nel resto perchè i giovani possano anche giovarsi dell'arte; dimostrerò loro i precipui fonti, onde cavar possano il ridicolo.

## De' Fonti del Ridicolo.

Da Aristotele nella sua Poetica è definito il ridicolo: Turpitudo sine dolore. Il ridi-

dicolo adunque, secondo l'Andrucci, sarà un mal picciolo, non doloroso, nè grande: inaspettato, che apprendiamo essere in altri, e non in noi: o più diffusamente secondo il Panigarola (Demetr. par. 96.) Materia di riso è sempre qualche deformità con questa limitazione, che la detta deformità non denoti in colui, nel quale si ritrova, congiunta ne attuale, ne presente scelleratezza, ne attuale, nè presente afflizione. E ne rende la ragione, dicendo: perchè col riso sempre è congiunta l'allegrezza. Ma due affetti nati in noi per cose, che veggiamo in altri, sono attissime a levar subito l'allegrezza, cioè l'odio e la compassione. Ora la scelleratezza s' odia, l'afflizione si compatisce.

Una tal ridicola deformità potrà nascere dalle persone, che si presentano: da' fatti, e dagli ufizi, che si fanno: dalle cose, che si dicono. E primieramente le persone brutte destano il riso, come quel Tersite di Omero, da cui venne il proverbio, Egli ha la faccia di un Tersite per significare, egli è un uomo bruttissimo. Così potè far ridere quel pigmeo chiamato da Plauto un fungo, e da Plauto prese un tal detto Luigi Pulci, il quale nel suo Morgante disse d'un altro nano:

· · · · · Tu mi pari un fungo,

Che al tuo capo il cappello è troppo lungo. E non vi fa crepar delle risa quella bruttissima cameriera del Berni in quel Son. I' ho per cameriera mia l'ancroja, della quale fra l'altre cose dice:

E' la sua pelle di razza di stuoja, Morbida come quella del lionfante ec. Pare il suo capo la cosmografia, Pien d'isolette d'azzurro, e di bianco, Commesse dalla tigna di tarsia ec.

Jan Dig Lead by Google

Le maschere, gli abiti, i portamenti strani dan molto da ridere: e però molto ridevole esser dovea quel Teogene ricordato dal Garzoni nella sua Sinagoga degli ignoranti, il quale per comparire un bel fantaccino, si dipinse le gambe d'orpello, diede la biacca alle scarpe, e si pose un collarino di cartone indorato, e così abbigliato comparve alla festa di Bacco in piazza. E quel Cecco, (che vuol fare il Petrarchevole in una Commedia di Pier-Jacopo Martello) con una cocolla usata fin dal trecento, e con una maschera, che contrafaccia il Petrarca, aggiuntovi pendente da una collana il ritrattino di Laura, non la-

scerebbe di far ridere chi lo mirasse.

In secondo luogo da' fatti, ed ufizi, e caratteri denotanti qualche bruttezza, massimamente succedendo a persone di qualità, può cavarsi il ridicolo; così affermò Dione Crisostomo, (Or. 31.) che nelle Commedie, dove s'introducono persone ubbriache, come un Carione, un Davo uomini vili, e bassi poco muovono a riso con le loro sciocchezze; laddove se comparisse ubbriaco un uomo riguardevole, per esempio un Ercole in vestimento donnesco, si renderebbe oggetto di riso. Più ridicola è la finzione di Aristofane nella Commedia intitolata le Nebbie, quando introduce in iscena Socrate assiso in un corbello, come in cattedra magistrale, che dà lezione di geometria consistente nella misura dello spazio, che n'occupi il salto d'una pulce, che si sollevi da terra in aria: e l'. altra del medesimo comico nella Commedia delle Vespe, dove introducesi Filocleone incapricciato di farsi giudice. Egli lo fa comparire con gravità assiso pro tribunali in atto di giudicare la causa di due cani rissanti

fra di loro. Nè men ridevole è presso al Bojardo nell' Orl. Inn. dal Berni rifat. quel cacattere grazioso, che fa egli di Rigonzone ne' versi seguenti.

Era costui un uom senza paura,

Ma legger di cervel più, che la paglia:
O fosse armato, o senza l'armadura,
Serrando gli occhi andava alla battaglia,
Di vita, nè d'onor poco si cura:
La sua balestra non tira, ma scaglia:
Dico, perchè scoccava al primo tratto:

A dirlo in somma, ei fu gagliardo, e matto. Ridicolo a maraviglia è quell'altro carattere di Lofa nella Commedia del Martelli intitolata: Che bei Pazzi, il quale è tanto appassionato per la musica, che dassi a credere, essersi nel secol d'Oro musicalmente parlato; perciò non recita, che cantando, mentre parla, e risponde a que' che non cantano: Specie più ridicola di questa (dice di se stesso il medesimo Pierjacopo Martelli) in quante Commedie ho lette, o vedute non mi si è mai presentata.

Gl'inganni, gli errori, gli sbagli, le ignoranze o vere, o affettate ci muovono a ridere: e ciò, dice il Castelvetro, per la nostra corrotta natura, la quale facilmente si rallegra del male altrui (quando non sia grave, come si è detto) e massime del male, che procede da quella parte ch'è propria dell'uomo, cioè dal senno, parendo a coloro, cho non sono ingannati, di essere da più di loro, e soverchiarli nella ragione. Così quel Margite di Omero, il quale già uomo fatto non sapeva, se fosse più avanzato negli anna di suo padre, e di sua madre, e se questa, o quegli l'avesse partorito.

Finalmente da' detti si deduce il ridicolo,

E primieramente i detti spropositati, e procedenti da una crassa ignoranza: così colui presso Seneca il morale, che avendo studiato per dieci anni Virgilio, chiese la gran difficoltà, se Enea fosse maschio, o femmina.

II. Le risposte inaspettate: così nella Commedia d'Aristofane detta la Pace, uditasi la morte di Cratinio, stimandosi seguita per qualche strano accidente, s'ode, per lo dispiacere d'un vaso rotto pieno di vino. Una simigliante risposta fu data a Callistrate Leshio, riferita dal Garzoni Sinag. Ignor. il quale venuto a contesa, quale fosse il primo uomo in arme della citta di Atene; udi rispondersi da un certo Megobita da Scio, che era stato l'asino di Macrino, il quale nel conflitto del Re Dario col suo ragghiare mise in iscompiglio tre squadre di cavalli leggieri, che impauriti a tal voce, fuggirono a tutta briglia, e abbandonarono il campo.

III. Si porge materia di riso, quando da un principio ampolloso, e serio si discende inaspettatamente a cosa bassa, e vile, o satirica, e ridicola. Tal'è il Sonetto del Caporali sopraccitato pag. S. sopra le gambe storte d'un gran personaggio, e tale ancor è quel

Sonetto del Berni.

Del più profondo, e tenebroso centro, Dove Dante ha alloggiati i Bruti, i Cassi, Fa, Florimonte mio, nascere i sassi, La vostra mula per urtarvi dentro ec.

E Giunone presso il Lalli Eneid. Travest. lib. 1. stan. 18. dopo le preghiere ad Eolo, perchè sommergesse le navi di Enea, gli promette in moglie la più bella delle sue 14. Ninfe, e gli ta questo ridicolo, ed inaspettato augurio.

In moglie questa, o qual vorrai di quelle

Io ti darò, se tu sommergi Enea: Di figli quindi avrai vezzosa schiera, Atta a fornirne ogni maggior galera.

IV. I detti iperbolici acconci sono al riso: così Plauto chiama un uomo di statura grande ombra vespertina, colonna d' Ercole con soprascritta non plus ultra: e al contrario parlando d'un omicciattolo, chiamollo un sogno d' uomo; una saliera d' un' anima un pezzo, un sigillo, un'abbreviatura, un compendio d'un uomo. E qui appartengono i detti gloriosi, gonfj, e superbi di chi nulla sa, o può, e crede di sapere, o potere più degli altri. Tale appunto è il Trasone Terenziano, e quell' Ercole in una delle Commedie del Cecchi, ch' essendo un lavaceci affamatuzzo si vantava dicendo At. 2. sc. 7.

La maestà di Cesare mi chiede Suo General per l'Ungheria. La Lega Qui per l'Italia. Il Re di Spagna vuole Traghettarmi nell'Africa. Il Senato Viniziano mi vuol per verso Candia. E il di lui servidore Pecchia dandogli chiara-

mente l'assenso col capo, disse a chi lo teneva a baca:

Questo tenerlo qui è un tener proprio

Sospesa tutta la Cristianità.

V. Il parlare in bisticcio commuove il riso, così Perlone Zipoli Malmant. c. 6. st. 100. introduce il Diavolo, che sì parla:

Io, che sono un insano, e ignaro ognora, Perchè saper stupir non voglio, o vaglio, Dico, che al Duca, perchè a' muri ei mora, Tosto in testa si dia per meglio un maglio.

E Plutone così lo riprende:

Ben tu puzzi di pazzo, ch'è un pezzo, Disse Pluton, bestiaccia, per bisticcio. VI. Le voci storpiate, come inchiostro per chiochiostro, distendio per dispendio ec. usate dal Buonarroti nella sua Tancia, dove per ischerzo disse:

Poi qua de' Frati noi andremo all' inchiostro, Ne chiameremo alcun del refettorio, Che faccia il distendio del parentorio.

WII. Qualche leggerezza, che venga comandata, come un grave, ed importante negozio. Un grazioso esempio di ciò ne da Plauto nell' Aulularia, dove l'avare vecchio Euclione comanda con premura alla sua serva, che corra frettolosa al camino per turare la bocca del soffietto, perchè non si sgonfiasse la notte, e si perdesse così quell'aria.

VIII. I detti faceti, ed ambigui, massime nelle proposte, e risposte: tali sono i seguenti motti; di Catone, che sentendosi a dire, guardatevi da un portatore di certa arca, il quale con quella l'aveva malamente percosso in testa, risposegli interrogando: portate voi altro, che l'arca? e di quel sacro oratore, che avendo predicato, che tutto ciò, che Dio aveva fatto, era ben fatto, e rimbeccato per ciò da un gobbo dicendogli : vedete mò, s'io sono ben fatto? per isbrigarsi da sì fatta stolta obbiezione, rispose: amico, nulla vi manca: voi siete molto ben fatto, per quello, che debb' essere un gobbo. Ambiguo, e ridicolo è quel detto di Giancristoforo Romano, il quale disputandosi di fare un bel mattonato nella camera della Duchessa d'Urbino, disse: se noi potessimo avere il tal personaggio, ch'ei nominò, e farlo bene spianare, saria molto a proposito, perchè egli è il più bel matto-nato, ch' io vedessi mai.

Finalmente il frammischiare, o affettare un idioma forestiero; e però ci ridiamo ne teatri de Dottori Bolognesi; de Pantaloni Vini-

zia-

ziani, e de' Pedagoghi latinizzanti: benchè converrebbe intendere tai linguaggi, per avervi gusto. Così il Tassoni nella sua Secchia rapita (C. 10.7.) per dar la berta a coloro, che parlar volendo fiorentinamente, usano parole antiche, affettate, e da pochi intese; introduce il suo Conte di Culagna, il quale

S' affaticava in trovar voci elette

Di quelle, che i Toscani chiaman prette.

O, diceva, bellor dell'universo,
Ben meritata ho vostra beninanza.
Che il prode battaglier cadde riverso,
E perdè l'amorosa, e la burbanza.
Gia l'ariento del palvese terso
Non mi brocciò a pugnar per desianza;
Ma di vostra parvenza il bel chiarore,

Sol per vittoriare il vostro cuore.

Dove bellore è lo stesso, che bellezza; beninanza, benignita; battaglier, combattente; burbanza, vanagloria; ariento, argento; palvese, scudo; brocciò, stimolò; desianza, desiderio; parvenza, apparenza; vittoriare, vincere ec.

Questi sono a un dipresso i fonti del ridicolo, ne' quali tutti si debbe aver la mira, che non riescano importuni, freddi, o ingiuriosi, e sopra tutto dobbiamo guardarci da' ridicoli lascivi, i quali (dice Girolamo Bartolomei Dottr. Comic.) fra le spezie tutte del riso tengono l'infimo, e più ignobile luogo. Laonde il rivolgere ad essi i suoi detti, altro propriamente non è, che lasciando le pure acque cristalline delle fontane, correre a bere le fangose delle pozzanghere, e le fetenti de pantani.

Nel resto non si può veracemente del ridicolo dar positivo, e intero precetto: quindi Cesare appresso Cicerone stima, che pre-

ci-

cisamente dalla natura, e dall'ingegno proceda l'urbanità, che si confonde con la facezia, di modo che non se ne possa dare dottrina. E Platone nel suo Sofista par che abbia colto assai bene il punto, diffinendo il ridicolo: certo allontanamento da ciò,

ch' è congruo alla natura.

In tal genere di poesia spiccò sopra ognaltro Francesco Berni, di cui alcuni capitoli
potrete leggere nel 1. Tom. delle Rime Oneste, fra quali molto celebre è il primo, che
incomincia; Udite Fracastoro un caso strazo.
Dietro al Berni sono poi iti, e non con minor grazia il Varchi, il Casa, lo Strascino da
Siena, il Molza, l'Alamanni, il Caporali, il
Mauro, il Bino, il Firenzuola, il Toscanella, il Caro, il Franzesi, ed altri molti nelle Raccolte insieme adunati, e fra i moderni
Giambattista Fagiuoli. A me basta il darvene un saggio in alquanti terzetti di un Capitolo di Francesco Copetta in Iode del Noncovelle, o sia del Nulla, che sì comincia;

Di lodar Noncovelle ho nel pensiero:

E poi siegue così:

Questo è fratel della materia prima, Che voi sapete, quanto ci è nascosa, E quanto tra filosofi si stima.

La sua virtute è ben miracolosa.

Noi avem primamente nel Vangelo, Che Dio di Noncovel fece ogni cosa: Di questo Noncovel fu fatto il cielo,

Di Noncovel fu fatto il sole, e'l mondo, Di Noncovel fu fatto insino un pelo.

Non ha corpo, ne schiena, o cima, o fondo; E perch'egli è più del dixitte antico,

Ognun va in nobiltate a lui secondo. Ne perciò se ne gonfia, anzi è nemico

De' superbi, e de ricchi, e'l vedrai gire. SemSempre con qualche fallito, o mendico.

Quando un non sa quel, che si fare, o dire,

Costui li siede a canto, e lo intertiene,

E par ch'ozio, e riposo, e sonno spire.

S' un ti dice, che fai e sempre ti viene

In hocca Noncovelle, e i contadini

In bocca Noncovelle, e i contadini N'han le bocche, e le pancie oggidi piene.

Se'n casa avesti ben mille fiorini,

Quando ti porti Noncovelle addosso, Non ti bisogna temer di assassini ec.

Si vede scritto ancor sopra le porte D'un bel palazzo; e ne taglieri impresso

It l'ho veduto, quando i' stava in corte.

furtunato in mio compagno adesso.

O fortunato en mio compagno adesso, Poiche gli ha dato nel suo capo albergo, E vi torna a alloggiare spesso spesso.

Gran cose, ed alte in picciol foglio io vergo:

Tacer questo secreto almen dovea,

O non dirlo ad altrui, se non in gergo.

Gia Noncovelle un ricco stato avea,

E cupido al regnar quel gran Romano, Cesare, o Noncovelle esser volea ec.

A' Capitoli burleschi si appartengono i pedanteschi, i quali esprimono i loro concetti con formole, e frasi latine, eleganti, e belle; ma esposte come se fossero italiane, e volgari. Tutte le cose, che appartengono agli scolari, alla scuola, alla interpretazion degli autori latini, e qualunque altra simile pedanteria, sono la materia oridinaria di un sì fatto componimento, di cui un esempio ve ne propongo in alquanti terzetti di un certo Capitolo di Camillo Scrofa, il quale sotto il finto nome di Fidenzio Glottocrisio Ludimagistro diede principio a tal genere di poesia pedantesca. Il Capitolo incomincia: O d'un alpestre scopulo più rigido.

Di gridi, e di sospir non fo penuria;

Anzi al ciel gli ululati faccio ascendere Al sommo Giove, e alla celeste curia. Ognun si maraviglia, ognun intendere Cerca, che duri casi, empj e deterrimi Il forte animo mio possan sì offendere. Vien il Vulpian di costumi integerrimi; Il Grisolfo, il Pantagato, il Partenio, E'l Leporino amici miei veterrimi.

E vedendo il mio misero naufragio,
Umanamente tutti con pronto animo
M'offron ogni lor opra, ogni suffragio,
Dicendo, oime, tu ch'eri si magnanimi,
Fidenzio, or lasci, che'l duoi ti suppeliti,
Deh non esser cotanto pusillanimo.

In questo l'erudito messer Blasio Viene anelando, e narra, che i discipuli Di tumulti referto hanno il Ginnisio.

Interim giunta è l'ora del comedere, Io per dar cibo alcorpo, che n' ha inopia, Gia non mi posso dal pianto discedere : ec. In questo metro moltissime altre cose furono da' poeti composte, o famillari, o serie, o burlesche: così le Pistole/familiari di Luca Pulci a Gabriello Simeoni / e a Serafino dell' Aquila: le narrazioni, e le visioni della Commedia di Dante: i Trionfi del Petrarca appartengono alla terza rima, e si appellano tali componimenti Canti, o Cantici, o Capitoli, o Elegie, o Pistole, o Satire. Finalmente si sono scritte vite d'uomini, massimamente se per ischerzo, come graziosamente ha fatto Cesare Caporali scrivendo la vita di Mecenate, che incomincia: Mecenate era un uom, ch'aveva il naso,

Gli occhi, e la bocca siccome avem noi,

Fatti da la natura, e non dal caso.
Si dilettava aver due gambe, e doi
Piedi da camminare, e aver due mani
Da farsi da se stesso i fatti suoi.
Scese per razza già da i Re Toscani,
E l'avo del bisavo del suo avo
Fece venire il canchero a i Romani.
Fu buon poeta, fu soldato bravo,

E si legge, che Augusto un di gli disse: Capitan Mecenate, io vi son schiavo. Maneggiò dunque l'armi a un tempo e scrisse, E spesso col pugnal temprò la penna ec.

### CAPO OTTAVO.

## Delle Quarte Rime.

Dono assai in uso presso i moderni le Quarte Rime, o sieno Quadernarj, i quali sono un componimento tessuto di quattro versi endecasillabi per ogni stanza, sul fine della quale esser dee la sentenza perfettamente compiuta. Sogliono i quattro versi di ciascuna stanza accordarsi in rima conchiusa, ovvero in alternata: quanto alla lunghezza, sono irregolari. Il soggetto loro sia piuttosto morale, e sublime, che qualunque altro, e per tali soggetti appunto se ne valsero Gabriello Chiabrera, Virginio Cesarini, Fulvio Testi, ed altri molti. Lo stile finalmente si sollevi a misura dell'argomento. Osserviamone alcune poche stanze del Cesarini, il quale scrivendo a Girolamo Mattei Duca di Giove, per animarlo a fuggir l'ozio, così gli dice: Spesso pigro desio d'ozj, e diletti

Con la ricchezza a nobiltà s'unisce, Il tuo saggio pensier se gli abborrisce, Degno è in fatica, che riposo aspetti G 2

Thereway Consi

Segui signor, della virtù il cammino,

E non t'annoi la faticosa via:

A luoghi eccelsi erto sentier c'invia

A bel sudor stassi l'onor vicino.

Invitanci a goder laute ricchezze,

False sirene in questo Egeo di vita;

E la lor voce in su l'età fiorita

Di rado avvien ch'invitto cor disprezze.

Te sul cielo latin gli orti pomposi,

E sul cerchio Flaminio i tetti aurati

Chiameranno a godere agi bramati ec.

#### CAPO NONO.

## Delle Seste Rime .

Lascio di parlare delle Quinte Rime inventate dal Crescimbeni, ma da niuno degli antichi, usate, ne da' moderni seguite. Chi ne vuol sapere il perche, legga l'Andrucci Lib. 2. c. 5. lo intanto passo falle Seste Rime, le quali sono un componimento lavorato di varie stanze di sei versi endecasillabi, de' quali i primi quattro si corrispondono alternatamente, e gli ultimi due fra di loro. Di un tal componimento si son serviti i Toscani per tesser panegirici, o elogj a gran personaggi. Chi ne volesse qualche buono esempio per osservarne l'artifizio, potrà leggere il bellissimo Panegirico del Conte Girolamo Graziani in lode di Luigi XIV. Re di Francia, pubblicato da lui con titolo dell' Ercole Gallico l'anno 1666. in Modena, il quale incomincia: Sacro albergo d' Eroi, campo di glorie. Un altro poemetto eroico, ovvero elogio scrisse in questo metro lo Stigliani, intitolato la Gloria, e incomincia: Vibrava il sol dalla celeste porta. Chi poi delle sesto

rime ne facesse un componimento di minor corpo, che un poemetto, cioè di nove, o dieci stanze; potrebbe farlo passar per Canzone: e in tal caso i primi quattro versi della stanza, possono aver la rima chiusa: eccone l'esempio del Chiabrera in quella sua Canzone in lode di Cristoforo Colombo, che incomincia così:

Non perchè umile in solitario lido
Ti cingano, Savona, anguste mura,
Fia però, che di te memoria oscura
Fama divulghi, o se ne spenga il grido;
Che pur di fiamme celebrate, e note
Picciola stella in ciel splende Boote.
Armata incontra il tempo, aspro tiranno
Fulgida spezzi di Cocito il fiume,
Su quai rote di gloria, o su quai piume
I tuoi Pastor del Vatican non vanno?
Coppia di stabilir sempre pensosa

La sacra dote alla diletta sposa?

Alla Sesta Rima possono appartenere le sestine, le quali sono una spezie di Canzone di sei stanze, ciascuna delle quali si compone di versi endecasillabi, ma che accordano con queste leggi intollerabili. Le sei ultime voci, con cui terminano i versi della prima stanza, debbono essere ripetute in ogni altra in guisa, che i versi di ciascuna di queste finiscono pure con una di quelle parole. Il primo verso. della seconda stanza termina con la voce, onde fu terminato l'ultimo verso della prima stanza. Il secondo verso della seconda stanza termina con la voce, con la quale fu terminato il 'primo verso della prima stanza. Il terzo verso della seconda stanza ha l'ultima voce del quinto verso della prima; e il quarto ha quella del secondo; il quinto quella del quarto; e il sesto quella del terzo, come più chiachiaramente si scorge nelle seguenti stanze del Petrarca.

A qualunque animale alberga in terra,
Se non se alquanti c'hanno in odio il sole,
Tempo da travagliare è quanto è'l giorno:
Ma poi ch'il cielo accende le sue stelle;
Qual torna a casa, e qual s'annida in selva,
Per aver posa almeno infino all'alba.

Ed io da che comincia la bell'alba

A scuoter l'ombra intorno della terra, Svegliando gli animali in ogni selva; Non ho mai tregua di sospir col sole; Poi quando io veggio fammeggiar le stelle, Vo lagrimando, e desiando il giorno.

Quando la sera scaccia il chiaro giorno, E le tenebre nostre altrui fann alba, Miro pensoso le crudeli stelle, Che m'hanno fatto di sensibil terra, E maledico 'l di, ch' i' vidi 'l sole, Che mi fa in vista un uom nudrito in selva.

Oltre poi alle sei stanze ammettono le sestine la sua Ripresa composta di tre versi ancora endecasillabi. Di queste, o simili sestine, perchè ite già quasi affatto in disuso, e perchè sono d'un lavoro molto stentato, basta avervi data questa breve notizia.

#### CAPO DECIMO.

### Dell' Ottava Rima.

anche solo si chiamano per eccellenza) per comune opinione (a), furono ritrovate da nostri Siciliani, i quali solevano, e tuttavia sogliono far le ottave di otto versi endecasilla-

<sup>(</sup>a) Crescimb. Coment. Vol. 1. liv. 3. c. 3.

bi con due sole rime, cioè accordando il 1. della stanza col. 3. col! 5. e col 7. e il 2. della medesima stanza col 4. 6. ed 8., come si può vedere nelle bellissime imprese d'Antonio Veneziano, e di Mons. Rau altra volta nominato, ed in altre moltissime, delle quali ve n'ha un Tomo ultimamente impresso in Palermo con la versione latina, per soddisfare in qualche maniera al desiderio de forestieri poco, o nulla intendenti del nostro linguaggio.

Ma per tornare alle ottave italiane: furono esse la prima volta usate da Giovanni Boccaccio, il quale variando il metro Siciliano dell' ottava col variare nel settimo verso la rima, e accordarla con quella dell'ultimo, lo ridusse alla maniera, che ora veggiamo, come affermano, oltre a molti altri, il Castelvetro, e il Ruscelli presso il Crescimbeni al luogo pur ora citato: benche Giovanni Mazzuoli, il quale andò mascherato nel Secolo XVI. col nome dello Stradino, fu d'opinione, (ma d'opinion singolare) che il primo inventore delle ottave italiane fosse l'autore del Romanzo intitolato Febus el forte.

Comunque ciò siasi; le ottave a questo metro poco vario dal Siciliano ridotte, servono a' toscani tanto per la lirica, quanto per l'epica poesia. Le ottave, che si adoperano nella lirica, sogliono appellarsi Stanze, e sono componimenti irregolari circa il numero delle stanze: per lo più ne contengono un buon numero, ma se ne trovano ancora di una sola stanza, tale è il seguente lirico componimento composto da Tullia d'Aragona, che fiorì circa il 1550. come riferisce il Crescimbeni Ist. Volg. Poes. lib. 1.

Alma, del vero bel chiara sembianza, A cui non può far schermo, nè riparo Cosi gentile, e cristallina stanza; Che non mostri di fuor l'altero, e raro Splendor, che sol ne dà ferma speranza. Del ben, ch'unqua non fura il tempo avaro; Deh fa, se morta m' hai, che in te rinnovi. Onde di doppia morte il viver provi.

Il soggetto poi di queste o poche, o molte Stanze, lavorate alla lirica, senza alcuna epica economia, è stato per lo più sublime, cioè o sacro, o morale, o eroico. E dico per lo più, perchè un tal componimento potrà delle volte vagare a capriccio del compositore per tutte quelle materie o serie, o giocose, che sono un poco lunghette, e incapaci a chiudersi dentro ad una Canzone, ad un Capitolo, o ad un' altra simile composizione. E dalla materia, che trattano, prendono le stanze il carattere, e lo stile conveniente. Si sono ancor lavorate corone di ottave, a misura di quelle di Sonetti, già di sopra spiegate. Come appunto è quella rapportata dal Crescimbeni al Cap. X. Vol. 1. lib. 3. de' Comentari più volte menzionati.

Nè solamente per la lirica poesia, come già si è detto, ma molto più principalmente si vagliono i toscani dell' Ottava Rima per l' Epica, cioè per tessere Poemi eroici, come sono l' Orlando furioso di Lodovico Ariosto, e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso; Poemi, che ridussero l' Ottava Rima a tanta altezza di perfezione, a quanta tra'latini Virgilio, e tra' greci Omero ridussero il verso esametro. Ben è vero però, che per sentieri affatto diversi giunsero a tanta gloria questi due valentissimi Poeti italiani. Eccone il giudizio del Menzini Art. Poet.

lib. 2. intorno ad entrambi.

Or basti il dir, che al gran cantor di Manto TorTorquato asside; e l'altro al nobil saggio, Del cui natal Smirna pretende il vanto. Questi in più spazioso ampio viaggio Guida il suo carro, ancorchè l'umil stile

All'epica grandezza faccia oltraggio:

E quegli al suo Maron sempre simile, Sparge per tutto di prudenza i lampi, Schivo d'ogni pensier basso, e servile.

E per tornare al nostro proposito; il far Poemi non è opera da ragazzi, ma d'uomini consumati nell'arte poetica, e però lascio ad altri la cura di ragionar di proposito su di una materia così scabrosa. Oltrechè l'artifizio del Poema eroico italiano (toltane la materialità del verso, e della rima) è in tutto simile a quello del poema latino, del quale altrove ho dato una sufficiente notizia al principiante, a cui scrivo. Soltanto piacemi ricordare a' giovani ciocchè in pochi, ma molto sugosi versi ci lasciò scritto l'istesso Menzini al luogo citato:

Se fai poema, osserva, ch'ogni parte Risponda al tutto, come pianta annosa Stende da un tronco sol le braccia sparte,

Che v'ha talun, ch'ad ogni canto posa Un intero poema; e poscia al vento Rapire il lascia, e più su lui non chiosa.

Varia sia la materia, un l'argomento,
Cui vadano a ferir per ogni banda
Del tuo grand'arco e cento strali, e cento ec.
Si ponga mente a quest'ultimo terzetto,
e massime a quel verso Varia sia la materia, un l'argomento, in cui si accenna il più
essenziale del Poema epico, ch'è la favola,
o sia l'azione variamente adorna de'suoi episodj, la quale esser dee una, illustre, intera, e di giusta misura.

Una, cioè da un solo eroe principale intra-

presa, e condotta a fine tra un solo spazio di tempo non interrotto: e tale, che non possa dividersi in altre azioni primarie. Così l'incendio, e la rovina di Troja, e molte altre azioni di Enea si leggono nell'Eneide di Virgilio: ma la primaria di questo veramente divino Poema è una, e semplice: cioè la fondazione di un nuovo Regno, e di una nuova Religione in Italia intrapresa, e condotta a fine da un solo eroe, qual fu Enea: e tutte le altre azioni sono secondarie, ed episodiche, le quali si riferiscono alla primaria.

Illustre, cioè di personaggi illustri, e in materia ancora splendida, e grave: come si vede manifestamente nell' Eneide medesima.

Intera, e perfetta; che l'azione abbia il suo principio, il suo mezzo, e il suo fine. Per esempio: Enea raccolta dall' incendio di Troja una piccola mano de' suoi, risolve, così spinto da' fati, portarsi in Italia paese de' suoi maggiori: ecco il Principio. Dopo molte fatiche, e disgrazie da lui per terra, e per mare assorbite, approda finalmente in Italia, dove dal Re Latino viene accolto amichevolmente, e adottato per genero. Mal soffrendo una tal cosa Turno figliuolo di Dauno Re de' Rutuli, come colui, che già da gran tempo aspirava alle nozze di Lavinia figliuola del Re Latino, muove asprissima guerra contra di Enea: ecco il mezzo. Ma restando finalmente vincitore Enea con l'uccisione di Turno, ottiene il Regno, e la sposa Lavinia: ecco il fine dell'Eneide.

Sia finalmente l'azione di giusta misura, o vogliam dire di durazione determinata, in guisa, che l'azione primaria si contenga, o possa contenersi fra i limiti di un anno poco più, o poco meno: così Virgilio assegnò poco più d'un anno alla sua Eneide: un anno assegnò Omero alla sua Iliade: benchè questi alla sua Odissea non prescrisse, che cin-

quantacinque giorni.

Si tessono ancora in Ottava Rima i Poemetti, i quali sebbene non sono perfette Epopeje per la loro picciolezza; nondimeno e per il carattere, e per altre circostanze proprie dell'epica, non possono aggiudicarsi ad altra spezie di poesia. Imperocchè contengono una giusta favola fondata in qualche istoria, e lavorata con tale artifizio, che nel corpo, ancorchè piccolo, si riconoscono le parti del perfetto Poema eroico: benchè talvolta sieno stati fatti senza unità di favola. Il Battista di Gabriello Chiabrera diviso in tre libri: e il Terrestre Paradiso di Benedetto Menzini distinto ancora in tre libri, e dato alle stampe in Roma l'anno 1691. potranno servirvi d'esempio in questo genere di piccoli, e ben finiti Poemetti.

Lo stile più ricevuto di questi o grandi, o piccioli Poemi si è il sublime, del quale si valse tanto egregiamente il Tasso perfetto imitator di Virgilio, checchè ne dicano in contrario lo Stigliani, e il Caraccio presso il Crescimbeni Coment. Vol. 1. lib. 5. c. 8.

Si sono inoltre trattate materie giocose col metro di ottava rima, e se ne son tessuti grossi Poemi, come sono la Secchia rapita del Tassoni: Lo scherno degli Dei del Bracciolini: il Malmantile racquistato di Perlone Zipoli, cioè di Lorenzo Lippi, ed altri.

### CAPO UNDECIMO.

Di alcune spezie di Componimenti liberi.

Chiamo liberi, o sciolti quei Componimenti, che non serbano regola alcuna determinata nè quanto al numero, e qualità de versì, nè quanto alla rima. Tali sono fra molti altri il Ditirambo, le Selve, l'Idillio, o le Cantate, de quali si prende a discorrere in questo capo.

# S. I. Del Ditirambo.

Il Ditirambo è un componimento mescolato d'ogni sorta di versi rimati, e non rimati ad arbitrio del compositore, e ripieno di stranissime frasi, e locuzioni, e benchè siasi introdotto da Greci in onore di Bacco; nondimeno possono in esso trattarsi altre materie capaci di esser maneggiate con estro gagliardissimo, e con ismoderata, ma sempre giudiziosa licenza ne sentimenti, e nelle parole. Ne' sentimenti, che vogliono esser sollevati da un certo furore tutto proprio di Bacco. Nelle parole, perchè il ditirambo ha la libertà concessagli dal medesimo Bacco di usar parole doppie, forestiere, e composte di due, o più voci: come sarebbono Orincrinito, Grandavido, Vitichiomato, Epidarmato, Ebrifestoso, Morto-assetato, Capribarbicornipede, e simili, che troverete con le loro spiegazioni sul fine del famoso Ditirambo di Francesco Redi, intitolato Bacco in Toscana, che va per le mani di tutti. Le metatore sieno alquanto ardite, come sarebbe il dire, che il vino è sangue dell'uve, ambra liquida, che passeggia maestoso dentro il cuore; che sia un Ostro vivo-di fragola odorosa, ed altre metafore usate dal medesimo Redi, le quali sarebbono molto arrischiate per ogni altro componimento, che non fosse ditirambico. In somma il ditirambo è d'imitazione tanto difficile, quanto è il saper ben contraffare un fanatico pieno di vino.

Siccome poi ammette qualunque verso, e qualunque metro; così ama il ditirambo ogni sorta di stile ora basso, ora mezzano, ed ora grave, e sublime; ma sempre investito del solito furore. Così mentre il Bacco di Redi vuol fare brindisi a Cosmo gran Duca di Toscana, tosto innalza il suo stile a proporzione del soggetto, e adopera gli endecasillabi, come più confacenti allo stile sublime: eccone un saggio.

Io bevo in sanita,

Toscano Ke, di te.

Pria ch' io parlidi te, Re saggio, e forte, Lavo la bocca mia con quest' umore, Umor, che dato al secol nostro in sorte, Spira gentil soavità d'odore. Gran Cosmo, ascolta. A tue virtudi il cielo Quaggià promette eternità di gloria ec. Cambia poi a un tratto stile, e metro in

tal guisa:

Al suon del cembalo, Al suon del crotalo, Cinte di nebridi Snelle Bassaridi, Su su mescetemi ec.

E con tale ardenza di spirito, e disposizione perturbata, e strepitosa vien condotto sino al fine l'ammirabile ditirambo del Redi, da cui piucchè da ognaltro insegnamen-

mento imparerete in qualche maniera l' orditura artificiosamente imbrogliata del ditirambico componimento. Dietro a un sì eccellente maestro, ( che aver dovea qualche hogo nelle Rime Oneste) han camminato altri Poeti, e massimamente il Sig. Girolamo Baruffaldi, il Sig. Alessandro Pegolotti, Lorenzo Magalotti, de' quali potrete vedere \* gli esempj presso l'Andrucci lib. 2. c. 2. pag. 289., e Rim. On. T. 2. pag. 460. Io qui altro non ne propongo, che un solo, e brevissimo di Angelo Poliziano, il quale, comechè altro non sia, che un coro d'una sua favoletta drammatica; tuttavolta è prodotto dal Crescimbeni, e dal Quadrio come Ditirambo compito.

Ognun segua, Bacco, te,
Bacco Bacco evoè.
Chi vuol bever, chi vuol bevere
Vegna a bever, vegna qui:
Voi imbottate come pevere,
Io vo bevere ancor mi:
Gli è del vino ancor per ti,
Lascia bever prima a me:

Ognun segua, Bacco, te.

Io ho voto già 'l mio corno,

Dammi un po il bottaccio in qua:

Questo monte gira intorno,

E'l cervello a spasso va:

Ognun corra in qua, e in là,

Come vede fare a me:

Ognun segua, Bacco, te.
Io mi moro già di sonno,
Son io ebrio o sì, o nò?
Star più ritti i piè non ponno.
Voi siet'ebri, ch' io lo so:
Ognun facci com' io fo,
Ognun facci come me:

Ognun

Ognun segua, Bacco, te,
Ognun gridi Bacco Bacco,
E pur cacci del vin ptu;
Poi con suoni farem fiacco
Bevi tu, e tu, e tu:
Io non posso ballar più,
Ognun gridi evoe:
Ognun segua, Bacco, te.
Bacco Bacco evoe.

## S. II. Delle Selve, e degl' Idillj.

Le Selve sono un componimento lirico irregolare di endecasillabi, col quale si esprime qualunque fatto, e vale l'istesso, che Poemetto. Di queste Selve molte ne scrissero Bernardo Tasso, e Luigi Alamanni, il primo in versi rimati a suo modo; il secondo in verso sciolto con qualche rima sparsa forse accidentalmente. La seguente è del Tasso suddetto in morte del Sig. Luigi Gonzaga. Voi meco fuor dell'acque fresche, e vive

De' vostri cristallini antri, e muscosi, Ninfe del piccol Ren, voi meco a paro Degli usati diletti al tutto schive Piangete il gran Luigi; e con pietosi Accenti accompagnate il duolo amaro. Così non sian di verdi erbe, e di fiori Unqua spogliate o dal caldo, o dal gelo Le vostre rive, e'l puro fondo, e chiaro Turbato dalla pioggia, o da' pastori ec. In tal guisa siegue per più di 200. versi.

Da tali Selve credonsi derivati gli Idilli itrovati nel secolo xvii. Sono un componimento più libero, avendo l'uso dell' ettasillabo, e la libertà totale della rima. Serve per materie boscherecce, tenere, e semplici, e

cor-

corrisponde, a un di presso, all' Egloga. La voce è derivata dal greco eidillion diminutivo di eidos, che vale, figura, rappresentazione: perchè questa Poesia consiste in una immagine naturale, e spiritosa di cose: benche secondo Errico Stefano (Thes. Ling. Gr.) significa varie sorti di Poemetti, cioè, ogni spezie di poesia. Quindi Teocrito valer si volle di questo nome a significare la varietà de' suoi piccioli Poemetti, de'quali un esempio ne avete più sopra. I moderni non si ristringono all'originale semplicità, nè ad una spezie sola di verso osservata da Teocrito, e però ne han composti in materia; e stile grave; e di quanti, e quali versi loro è piaciuto. Il Boileau osserva, che quanto più brevi sono gl'Idilli, tanto sono migliori. Un esempio qui ne soggiungo di Ugolino Ubaldini (Rim. On. Tom. 2. pag. 409.

Passando con pensier per un boschetto, Donne per quello givan fior cogliendo Con diletto, co' quel, co' quel dicendo, Eccolo, eccol: che è? è Fiordaliso: Va la per le viole, Più colà per le rose, cole cole, Vaghe amorose: oime che'l prun mi punge! Quell' altra me vi aggiunge. Vuo che è quel che salta? un grillo, un grillo; Venite qua correte, Raponzoli cogliete: e' non son essi? Si son: colei, oh colei, Vien qua vien qua per funghi un micolino, Più cola più cola per sermollino. Noi starem troppo, che il tempo si turba. Vè che balena, e tuona, E m' indovino, che vespero suona. Paurosa! non è egli ancor nona, E vedi, ed odi il lusignol che canta, Più

Più bel più bel non v'è. Io sento, e non so che: E dov'è, e dov'è? in quel cespuglio. Ogni una qui picchia, tocca, e ritocca, Mentre lo bussor cresce, Una gran 'serpe n' esce : O me trista, o me lassa, o me o me, Gridan fuggendo di paura piene; Ed ecco che una folta pioggia viene. Timidetta quell' una, e l'altra urtando, Stridendo la divanza via fuggendo, E gridando qual sdrucciola, e qual cade. Per caso l'una appone lo ginocchio Là ve seggea lo frettoloso piede, E la mano, e la veste, Quella di fango lorda ne diviene, Quelle di più calpeste: - Ciò c' han colto ir si lassa, Ne più s'apprezza, e per bosco si spande, De fiori a terra vanno le ghirlande; Nè si dismette pure unquanco il corso, In cotal fuga a repetute note Tiensi beata chi più correr puote. Sì fiso stetti il di ch' io le mirai, Ch' io non m' avvidi, e tutto mi bagnai.

## S. III. Delle Cantate .

Le Cantate, (e parlo qui delle sacre) che con altro nome si appellano Oratori; ebbero origine, come afferma il Crescimbeni (a), da S. Filippo Neri, il quale nel suo Oratorio dopo i sermoni, tra le altre divote operazioni, che vi si facevano per allettare, e trattenere la gioventù in esercizi di pietà, e divertirla da passatempi mondani; soleva far

<sup>(</sup>a) Coment. Vol. 1. lib. 4. c. 15.

cantare in musica Inni, Laudi, e cose simili ad una, e più voci: come ancor tuttavia praticano ne'dì festivi i RR. PP. della Congregazione dell'Oratorio, degni figliuoli di sì

gran Padre.

Chi fosse stato il primo poeta, che avesse messo in opera questo titolo di Oratorio a simili Cantate, non si sa di certo. Il Crescimbeni al luogo citato inclina molto a credere, che stato fosse il nostro Francesco Balducci Palermitano. E sia ciò detto per vostra erudizione. Passiamo tosto a dir qualche cosa intorno al loro esteriore, ed interiore artifizio.

Le Cantate sono ne' tempi nostri un componimento drammatico per musica, tessuto di recitativi, ed ariette. Il Recitativo si compone di versi parte endecasillabi, e parte settenari senza stretta obbligazione di rima, potendosi questa usare, o trascurare ad arbitrio: se non che l'ultimo verso, che precede all'arietta, suole accordare col penultimo, o per lo meno coll'antipenultimo.

Può in oltre il verso del recitativo comporsi dalle parole di più personaggi, come si vede in quasi tutte le cantate. Quel, che dee spiegarsi col recitativo piuttosto, che colle ariette si dirà più appresso, quando parleremo dell'artifizio interiore delle cantate.

Le Ariette sogliono andar tessute di versi o interi, o mozzi, o tra lor mescolati, o come meglio piace. Ben è vero però, che non ogni combinazione riesce a proposito o per la musica, o per l'espressione del concerto. Per esempio, se il sentimento è festevole e spiritoso; sarà opportunissimo il decasillabo, come si può scorgere in quest'arietta del Metastasio.

Dal

Dal più puro seren delle sfere Su le piume dell'aure leggiere Vengo nunzio d'immenso piacer, Ecco in luce l'orrore cangiato, Ecco l'alba del giorno bramato, Ecco aperto degli astri il sentier.

Mia dagli esempi de'buoni autori potrete assai meglio imparare la scelta, e la combinazione de'versi, che convengono all'arietta.

Tutte le ariette poi costano per lo più di due parti. Il numero de' versi, ond'è formata la prima parte, è arbitrario, ma non senza la misura d'una buona discrezione. Per quanto ho potuto osservare presso i drammatici, se i versi sono lunghetti, come il decasillabo, il novenario, e l'ottonario, non eccedono il numero di 4.; se sono brevi, sogliono arrivare, e talora oltrepassano il numero di 8 Non sieno però in una parte dell' aria meno di due versi. La seconda parte non ha obbligo di conformarsi alla prima, nè quanto al numero, nè quanto alla qualità de versi; sicche potrebbe costare ora di più, ed ora di meno versi, e anche averne qualcuno di metro differente. Avvertasi però, che la sentenza dee terminare in ogni parte dell'aria.

La rima delle ariette è anche libera, e varia. Ogni verso abbia per lo più il suo compagno, con cui si accordi; ma l'ultimo verso della prima parte (che in grazia del canto suol esser tronco) si faccia per ordinario

rimar coll'ultimo della seconda.

La Cantata poi così tessuta di recitativi, e di ariette non sia così lunga, che oltrepassi, compresavi ancor la musica, lo spazio di un ora. Che se la materia è molto ampia, potra dividersi in due parti, come han fatto il Sig. Apostolo Zeno, e il Sig. Metastasio

nelle loro divine Cantate: e in tal caso ambe le parti sogliono durare colla musica intorno a due ore,

Facciamo ora qualche osservazione intorno alla bellezza, ed artifizio interiore delle Can-

tate .

La bellezza interiore delle Cantate, le quali sono un Dramma in picciolo, si dee a un di presso ravvisare in quella del Dramma lungo, e perfetto, disteso in atti, e scene. Ora siccome il Dramma perfetto, (il quale altro non è, che un'imitazione de'costumi umani, e divini, che rappresentasi, affine di muovere negli ascoltanti affetti di pietà, di speranza, di godimento, o simili) siccome, dico, il Dramma perfetto riconosce principalmente il suo bello dalla verità, o verisimiglianza dell'azione, o favola, che si rappresenta; così nel componimento drammatico per musica convien, che facciasi spiccare la verità, se il soggetto sarà un'azione istorica: che se sarà una qualche idea, o invenzione, sia condotta in maniera, che nulla vi sia d'incredibile, e d'improbabile, nè quanto al luogo, ne quanto al tempo, ne quanto ad altre circostanze, che o veramente, o verisimilmente accompagnarono l'azione primaria: la quale, oltre al dover essere Una, come si disse del Poema, dovrà essere, o fingersi accaduta o in poche ore, o alla più lunga, in un sol giorno, come nel Dramma lungo: benché intorno a ciò non si cammina con tanto rigore nelle Cantate.

Il Costume poi nel componimento drammatico sia conveniente, ed uguale. La Sentenza, e la Dizione sieno proprie, e naturali a personaggi o reali, o finti, che s'introducono, i quali nelle Cantate non dovrebbono essere ne più di cinque, ne meno di tre. E qui consiste principalmente, e in generale il bello interiore delle azioni sacre per musica.

Scendiamo un poco più al particolare, ed osserviamo qual sia il fine, e quale debba essere la condotta de Recitativi, e delle Ariette.

Al recitativo dunque appartiene l'esporre il fondo dell'istoria, o della invenzione in maniera, che, quand'anche mancassero le ariette, potrebbe agevolmente intendersi tutto l'accaduto, o il ritrovato, che si racchiude nella cantata. Una tale esposizione sia chiara, grave, e sentenziosa, come conviene agli argomenti sacri, de'quali qui parliamo. Si fugga però l'affettazione, la gonfiezza, e la troppa lunghezza,

L'Arietta, che serve più alla musica, che alla poesia, altro non fa, che o riflettere con maniera sentenziosa sopra l'esposizione del recitativo, o amplificar la medesima (purche si faccia senza stiracchiature) per via di qualche similitudine, o espressione di affetto, o

in altra sempre leggiadra maniera.

Alcune volte per cagione di brevità incominciano le Cantate da un'arietta senz'altra esposizione; e in tal caso si esprima in essa o qualche massima, o alcun affetto dell'animo con proporzione alla materia, che si vuol cantare, o che vaglia come d'introduzione alla Cantata: tale appunto è l'arietta riferita del Metastasio cantata dal genio celeste per introduzione a un componimento sacro per la festività del santo Natale, nel quale s'introducono tre personaggi ideali: cioè la Fede, la Speranza, el'Amor Divino, che gareg-

reggiano fra di loro. Di questa Cantata vi pongo qui in esempio un pezzetto della prima parte, che incomincia così:

Fede, Speranza, Amor Divino.

Am. Div. Pur giunto è al fine il sospirato giorno, Germane amiche, il lieto giorno è giunto, Già ne presaghi carmi a voi promesso Da sacri Cigni al bel Giordano in riva. Voi dal celeste Messo
L'annuncio udiste, ed io
Son la prima cagione, onde s'avveri, Quanto credesti tu, quanto tu speri.

Per me vagisce in cuna,
Per me soggiace al verno,
Chi gli astri, e la fortuna
Ha servi al suo voler.

E da quel soglio eterno, Che pose in grembo al sole Per me discende, e vuole Delle stagioni istabili L'ingiurie sostener.

Fed. Chi più lieta di me? Sempre costante Velata i lumi io venerai finora L'arcana oscurità del gran mistero, Credi, non vidi; or fuggon l'ombre, e chiaro Ciò, che il pensier credeva, il ciglio vede: Questa di mia credenza è la mercede.

Sper. Al par di te felice,
E forse più son io. Da lungi almeno
Del vero sol, che nasce,
Vidi l'aurora, e ne sperai l'arrivo;
Eccolo giunto al fine, io ne gioisco;
Ed è la gioja intera,

Quando tutto si ottien, ciò, che si spera. Fed. Benchè cieca foss' io, quasi presenti

Questi felici eventi Eran gta tutti in me . Sostanza io sono DelDelle sperate cose,

E argomento fedel son delle ascose.

Picciol seme in terra accolto

Non palesa o fiori, o fronde; E pur tutto il seme asconde

E la pianta, e il frutto, e il fior.

Nella rupe sua natla

Freddo il sasso par che sia,

Ed in se di mille, e mille,

Lucidissime scintille

Pur accoglie lo splendor.

Am. Div. Se fra voi si contende

Chi più gioisca, allorche il Verbo Eterno

De' mortali discende

A terminar la servitude amara:

Degna è di voi la generosa gara.

Sper. Nel giubilo comune aver degg' io Parte maggior, giacche son io compagna

Nelle sventure altrui la più fedele:

Io di Noè nell' Arca

Commessa a i venti, e a le procelle entrai,

E fra gli acquosi nembi,

E i vortici sonori

La timida famiglia io consolai. Per me l'antico Abramo

Potè senza pallore.

Armar la destra, e con sereno ciglio Offrir sull' ara in sacrificio il figlio.

Il condottier d' Egitto

Era con me, quando a compire il cenno

Della voce divina,

Deluse il Re nimico, e le divise Acque passò dell' Eritrea marina .

Perchè gli son compagna, L'estivo raggio ardente L'agricoltor non sente;

Suda, ma non si lagna

Dell.

Dell' opra, e del sudor.

Con me nel carcer nero
Ragiona il prigioniero,
Si scorda uffanni, e pene,
E al suon di sue catene
Cantando va talor ec.

Terminato il componimento drammatico si sogliono cantare dal coro alcuni pochi versi per lo più a foggia di un pezzetto di recitativo, e qualche rara volta a guisa d'un'arietta, in cui o si applaude a quanto si è detto, o si dà qualche salutare avvertimento, o si fa qualche riflessione sentenziosa, ma che abbiano affinità coll'argomento. Dissi per lo più a foggia di recitativo, perchè così veggo aver sempre praticato Apostolo Zeno nelle sue Poesie sacre drammatiche, e quasi sempre il Metastasio ne' suoi componimenti sacri per musica.

Finalmente per non attaccar qualche briga o co' musici, o col maestro di cappella, abbondino le Cantare di vocali aperte, e sonore, come sono l'A, e l'O, massimamente nelle sillabe accentate, e finali: perchè i trilli riescono disdicevoli sulle vocali E, e mol-

to più sull' I, ed U.

In somma le parole, i versi, e le espressioni sieno talmente dolci, e sonanti, che servano, starei per dire, piuttosto alla musica, che alla poesia.

## CAPO ULTIMO.

## Del verso Sciolto.

l verso sciolto: o sia piano, o sia sdrucciolo, o sia snonco, è quello, che non ha corrispondenza di rima, nè nel suo fine, nè nel suo mezzo. Ora benchè un tal verso non si trovi appo gli antichi adoperato, (forse perchè riputavano stucchevoli quei componimenti, che andan privi del più soave condimento della rima) nondimeno dal secolo XVI. in qua si sono scritti in verso sciolto non solamente Commedie, ma Tragedie, e Poemi eroici; ed oltre a molte Traduzioni, e diverse liriche Poesie, vi si leggono nobilissimi Trattati di varie arti, e scienze, come sono la Coltivazione dell'Alamanni: le Api di Gio. Rucellai: l'Arte Poetica di Girolamo Muzio: la Moral Filosofia di Benedetto Menzini, ed altre simili materie, che mal soffrirebbono la dura soggezion della rima.

Una tal Poesia in verso sciolto in tre maniere si trova usata: la prima è di versi sciolti endecasillabi piani: la seconda di endecasillabi sdruccioli: la terza finalmente di endecasillabi mescolati col settenario. Ognaltra mescolanza viene universalmente rifiutata, come afferma il Crescimbeni Coment. Vol. 1. lib.

1. cap. 10.

La bellezza poi, e l'armonia del verso sciolto sia tale, che possa supplire al mancamento di quella soavità, che dalla rima suol derivare: sia però la locuzione purissima, l' espressione vivace, la sentenza nobile: siate molto discreti nelle licenze poetiche, le quali ne'versi sciolti sono meno scusabili, che

ne' legati in rima.

Se il verso sciolto sarà sdrucciolo, ponete mente sopra ognaltro, che le voci sdrucciole non sieno per lo più fatte col soccorso di qualche particella appiceata al fine delle parole, come fecelo, dicesi, lasciatemi ec. per-

chè questi, o simili vocaboli troppo facili, renderebbono molto spregevole il componimento.

Altre spezie di componimenti in verso o sciolto, o rimato, potrei qui annoverarvi: ma temo, se mi diffondo più oltre, che questa mia Opericciuola altro non abbia d' Introduzione alla Volgar Poesia, che il solo tito-lo. Convien però, ch'io pensi a raccorre le mie picciole vele, forse un poco più del bisogno spiegate.

#### DELLA

# POESIA TEATRALE

### ANTICA E MODERNA

#### LIBRO UNO.

Comechè l'epica, e la drammatica Poesia poco si adattino alla capaciti degli scolari; tuttavia, siccome ragionandosi dell'ottava rima, si è (per quanto convenivasi a una breve Introduzione) alcuna cosa toccata dell'epopeja; così, fattasi pur ora menzione del verso sciolto, ch'è molto proprio del Teatro; mi viene il destro di aggiugnere alla mia Introduzione un breve trattato della drammatica Poesia, e soddisfare così a quanti bramavano, ch'io di tal materia ragionassi più distintamente di quel che erasi pur da me fatto, ma di passaggio, e per incidenza parlandosi delle Cantate.

Ne più di questo intorno a' Poemi sì grandi richiedeva un mero introducimento alla volgar Poesia. Nel resto (riflette qui l'erudito mio Editore di Lucca) avrebbe potuto scusarmi l'esempio dell'Andrucci, il quale ne' suoi due libri della Poesia Italiana nulla ha intorno a questi più grandi, e più sublimi componimenti. Checche ne sia di ciò; presento a' giovani in questo aggiunto libro alquante notizie, e osservazioni su gli scenici componimenti antichi, e moderni, da servir loro o d'introduzione per mettervi mano a suo tem-

tempo, o, come bramerei, di forte motivo a non impegnarvisi facilmente, al vedere i tanti cambiamenti, gusti, e controversie intorno a' teatri, e quanto pochi sieno i Poeti, i quali nelle teatrali faccende abbiano meritata compiuta lode,

## CAPO PRIMO

## DELL'ANTICA TRAGEDIA .

S. I. Teatro, e Scene degli antichi.

l Teatro degli antichi era una fabbrica circondata di portici, e guarnita di sedili di pietra disposti in semicircoli, e ascendenti gradatamente l'uno sopra dell'altro: il che abbracciava uno spazio chiamato l'Orchestra, in fronte del quale stava il Proscenio, o Pulpito, su cui gli attori eseguivano la rappresentazione; ch'è ciò, che noi appelliamo Teatro, o palco. Sul proscenio stava la scena (che dal Greco significa presso noi tenda) ed era una larga fronte adornata con ordini vari d'architettuta, cioè di palazzi, statue, colonne ec. per le Tragedie; di privati edifizi per le Commedie; di selve, e spelonche, o foreste per le Satire, o Pastorali.

Queste scene, o decorazioni sceniche, secondo Vitruvio, erano o versatili, che giravansi sopra de perni; o duttili, che sdrucciolavano per certe scanalature, come le scene de nostri Teatri, e secondo che si voltava verso gli spettatori; la scena chiamavasi o tragica, o comica, o satirica, o pastorale.

A questa foggia di scene versatili alluder volle Virgilio in quel suo verso (Georg. 3.) Vel scena ut versis discedat frontibus ....

CO-

così da Servio comentato: ea autem (scena)
versatilis fuit, cum subito tota machinis quibusdam verteretur, ut aliam picturæ faciem
ostenderet; aut ductilis, cum tractis tabulatis, hac atque illac species picturæ nudaretur interior.

# §. II. Nome, ed origine dell'antica tragedia.

Il nome può essere derivato secondo Orazio (Art. Poet.) o dal Tragos greco, che vuol dire Capro, ch' era premio de' cantori tragici:

Carmino qui tragico vilem certabat ob hircum.
o da Trix, che significa Feccia, di cui tingevansi il volto gli attori prima dell'uso del-

le maschere inventate da Eschilo:

Ignotum Tragica genus invenisse Camana Dicitur, & plaustris venisse Poemata Thespis,

Quæ canerent, agerentve peruncti fæcibus

ora

La Tragedia poi nella sua origine era solamente un Inno, o Ditirambo cantato in onore di Bacco da diverse persone; che formavano un Coro di musica con balli, e strumenti, gridando sul teatro senza altri attori.

Tespi per sollievo de cantanti, e degli uditori aggiunse al coro un attore, che narrava le avventure di alcuno de loro eroi. Eschilo ne introdusse un secondo dialoghizzando col primo, e oltre alle maschere inventò i coturni, o barzacchini, che coprivano il piede, e la mezza gamba de tragici personaggi: e si distinguono da socchi, ch'erano più bassi, e più volgari usati nelle commedie.

Quin-

Quindi il coturno si prende per la Tragedia,

e il socco per la Commedia.

Ma vedendo Sofocle, che due persone non bastavano per la varietà degli accidenti, ne introdusse una terza, e quivi sembra, che i Greci si sieno fermati, non introducendo a parlare la quarta persona conforme a quel di Orazio ( Art. Poet. ).

. . . Nec quarta loqui persona laboret .

# S. III. Definizione della Tragedia.

L'acendo Aristotele le sue osservazioni sulle Tragedie de più famosi tragici Eschilo, Sofocle, ed Luripide, volle ridurre a determinate leggi la Tragedia disfinendone la natura, e distinguendone le parti. Dell'una, e dell'altre daremo qui qualche saggio.

Quanto alla definizione Aristotelica, io la pongo qui in latino con le parole del P. Donati de Art. Poet. lib. 2. che corrisponde pa-

rola per parola alla greca.

Tragædia est imitatio actionis illustris, perfecte, magnitudinem habentis, sermone suavi, separatim singulis generibus per partes agentibus; non per enarrationem, per misericordian vero, atque terrorem efficiens hujusmodi perturbationum purgationem. (Arist. Poet. 3. )

Dicesi Imitatio actionis illustris, cioè d' un'azione di personaggi illustri: perfecte, magnitudinem habentis, è perfetta l'azione, se ha il suo principio, il suo mezzo, e il suo fine, ne sia troppo breve, ne troppo lunga. Sermone snavi, perchè oltre al metro del verso, ammetteva il ballo, e l'armonia: e queste tre cose adoperavansi separatamente: poichè cessando la recita sottentrava to,

to, e al canto succedeva il ballo: ciocche denotano quelle parole: separatim singulis generibus agentibus, cioè a tempo, e a luogo. Non per enarrationem; non in maniera narrativa, come nell'Epopeja, e nella lirica; ma drammatica, o sia attiva, in cui sempre tace il poeta. E finalmente eccitando misericordia, e terrore, due affetti da purgarsi dalla Tragedia.

Questa definizione ha posto i critici in gran perplessità, e scompiglio: e però qualche altra cosa più distintamente se ne dirà, quando delle moderne Tragedie parleremo. Per ora passo alle parti della Tragedia dal medesimo

Aristotele stabilite.

# S. IV. Parti della Tragedia.

Altre diconsi Parti di qualità, altre di quantità. Le prime risguardano la natura, e sa forma della Tragedia: le seconde ne definiscon la quantità, e la mole. Ora le parti di qualità sono sei: la Favola, i Costumi, la Dizione, la Sentenza, l'Apparato, e la Melodia: delle prime quattro, perchè comuni ad ogni poesia, si è già data una sufficiente notizia sul fine della prima parte: le due ultime appartengono al corago, non già al poeta. Soltanto della favola tragica, ch'è lo spirito della Tragedia, diremo così di volo le otto proprietà, che da Aristotele se le assegnano: cioè, che sia ravviluppata, verisimile, intera, di giusta grandezza, una, episodica, maraviglisoa, patetica...

E' ravviluppata la favola, se ha la peripezia, e l'agnizione, o l'una e l'altra insieme, d'onde nasca una gran commozione di affetti. La peripezia è un cambiamento da

H som-

somma felicità a somma miseria, o al contrario: l'agnizione è uno scoprimento di quel

che s'ignorava.

Sia verisimile, e intera, come s'è detto dell'epica favola. Di giusta grandezza, cioè che l'azione primaria possa essere accaduta in un giorno. Sia una, cioè d'un'azione sola, e d'un solo protagonista, o sia personaggio principale. Episodica, cioè che si aggiungano le azioni secondarie, o avventizie, che abbiano connessione con l'azione primaria. Maravigliosa per eventi inopinati. Finalmente patetica sia la favola, che cagioni conturbamento, e mozione di affetti.

# S. V. Delle Parti di quantità.

Le Parti di quantità si dividono, o secondo Aristotele, in prologo, episodio, esodo, coro; o secondo Scaligero in protasi,
epitasi, catastasi, catastrofe; o secondo i
latini in cinque atti, i quali sono divisi da
quattro canti del coro. Con la spiegazione
della prima Aristotelica divisione resteranno
spiegate le due seconde, che a quella corrispondono.

Il prologo è l'intera parte della Tragedia avanti l'ingresso del coro: si propone in esso il suggetto della Tragedia, e corrisponde alla protasi, o al primo atto. Nella Commedia però il prologo è distinto dalla favola. Presso i moderni il prologo è ito in disuso.

L' Episodio è tutto ciò, che si contiene tra 'l Prologo, e l' Esodo, e corrisponde all' Epitasi, e alla Catastasi, o a' tre atti intermedi, ne' quali si mette in piedi l'intrigo, si avanza, ed innalza finchè si matura, per ridursi alla Catastrofe.

-

L'Esodo è tutto ciò, che si recita dopo che il coro cessa affatto dal canto, corrisponde alla Catastrofe, o al quinto atto, dove si

sviluppa l'intrigo.

Il Coro, come s'è detto, era tutta la tragedia degli antichi: ma quando poi fu formata da' Greci la tragedia, la propria funzione del Coro era dimostrare gl' intervalli degli Atti, e divertire gli spettatori, mentre gli attori eran dietro le scene: i loro canti ordinariamente si aggiravano sopra il suggetto della rappresentazione, di maniera che il Coro cogli attori concorreva all' avanzamento dell'azione, come cantò Orazio (Art. Poet.)

Actoris partes Chorus, officiumque virile Defendat: neu quid medios intercinat Actus, Quod non proposito conducat, & hæreat

apte .

Anche il Coro nelle moderne Tragedie è ito

quasi affatto in disuso.

Ma non più delle antiche: passiamo alle notizie, e alle osservazioni sulle moderne Tragedie, e massime toscane: e dico Notizie, perchè non intendo qui farla da Precettore, o da Giudice; ma soltanto da Storico disinteressato, riferendo sinceramente alcune poche delle innumerabili controversie, che corrono fra moderni Tragici.

#### CAPO SECONDO.

Delle Moderne Tragedie.

§. I. D'onde cavar deesi l'Azione Tragica.

Altri ostinatamente vogliono, che l'azione, o sia suggetto della Tragedia debba prendersi dersi dalla Storia, ed altri no. I primi fondano la loro opinione su questa ragione: che gli spettatori si commuovono a misura della cognizione, che panno de' fatti, e delle persone rappresentate, e però l'argomento cavar deesi dalla Storia: perchè più muove il fatto noto, e vero, che l'ignoto, e finto. Ma 'una tal ragione sembra ridicola; rispondono i secondi: perciocchè tanto col fingere affatto l'argomento, quanto col fingere sul vero istorico, s'ottiene la mozione, e il diletto, che non nasce dalla maggiore, o minor cognizione; ma dalla verisimile imitazion delle cose, e questa verisimiglianza può aversi non meno dal vero, che dal finto, come nelle Commedie, nelle quali e i nomi, e le azioni sono inventate. Aggiungono; che se la sola precedente notizia della storia influisse al diletto; la massima parte dell'uditorio, che costa di gente idiota, dovrebbe restare'o seccata; o esclusa dalle Tragedie.

Aggiungasi, che Aristotele al Cap. 7. Poet. l'uno, e l'altro permette alla Tragedia, e loda al sommo la Tragedia del Fior d'Agatone, che di pura invenzione è composta.

Non è dunque assolutamente necessario, che l'argomento della Tragedia sia realmente vero, affinchè possa chiamarsi bello, e dilettevole; benchè più stimabili, e più dilettevoli sono da' moderni critici riputate le Tragedie fondate sopra la storia, che le interamente immaginate dalla fantasia poetica (a).

Nelle Favole d'Iginio havvi una miniera di tragici argomenti, e ce l'ha scoperta il Marchese Maffei, com'ei dice nella dedica della sua Merope.

Che

<sup>(</sup>a) V. Murat. Perf. Poes. tom. 1. lib. 1. cap. 19.

Che se l'argomento si cava dalla sacra Scrittura, pongasi mente a non alterare in conto alcuno le materie, e le circostanze in essa espresse; nelle cose però implicite, e conghietturali potrà prendersi il poeta qualche libertà, ma con la scorta degli Espositori per non errare in materie così sacrosante. Chi vuol sapere, fin dove possa stendersi una tal licenza poetica nelle cose scritturali, legga il Dialogo va. del Crescimbeni della bellezza della volgar poesia.

## §. II. Dell' Unità dell' Azione.

Tre Unità debbonsi osservare in qualunque Dramma; d'Azione, di Tempo, e di Luogo. Queste tre unità sono necessarie alla perfezione della Tragedia, perchè appunto ivi è maggior perfezione, ov'è maggiore semplicità; ma perchè secondo il sentimento di Orazio Art. Poet.

In vitium ducit culpæ fuga, si caret arte; egli è uopo spiegare co' moderni critici questa triplicata unita. L' unità dell' Azione consiste nell'unità dell' intrigo, e ciò non solamente nel disegno della favola, ma anche nella favola estesa, e riempiuta con episodi, i quali vi si debbono attaccare senza corrompere l'Unità, o formare doppia azione.

Il P. Bossù tre cose richiede per questa Unità; 1. Che non siavi episodio, il quale non sia tratto dal fondo dell'azione. 2. Che questi episodi sieno ben connessi. 3. Di non finir mai alcuno degli episodi in modo, che possa comparire azione intera; ma di lasciarne sempre vedere ciascuno nella qualità di membro rispetto a un corpo.

L'Unità del tempo, quanto alla Tragedia,

richiede, che l'azione sia racchiusa dentro a un giro di sole, come vuole Aristotele. Alcuni de moderni sono così scrupolosi nell'interpretazione di questo aristotelico precetto, che l'intendono non già per un giorno naturale d'ore 24.; ma per lo spazio più stretto

di 12. ore, o d'un giorno artifiziale.

Per verità gli antichi Tragici non s'attenevano talvolta a questa regola, come si osserva in una delle Tragedie di Sofocle, intitolata le Trachinie, nella quale Dejanira ricama una veste, per cui non bastano forse due settimane, e poi la manda al marito in luogo distante. Molti de' moderni ( massime Inglesi ) la disapprovano: pochi la praticano. E veramente se si volesse stare fra termini così ristretti, crescerebbe il mirabile; ma si perderebbe il verisimile: non essendo verisimile, che mutazioni grandissime in breve tempo succedano. Nel resto Aristotele stesso sembra, che dia su ciò qualche liberta, dicendo egli (Poet. cap. 11.) secondo l'interpretazione di Pierjacopo Martelli: La Tragedia è un'azione dentro il periodo d'un giorno poco più, poco meno. Ma non avvenga poi, che

Un, che al prim' atto le sue guance ha nude Di pelo, al terzo poi mel fai barbuto, Quale il nocchier dell' infernal palude (a).

In quanto all'Unità di luogo, o di scena ne Aristotele, ne Orazio ci danno regola alcuna. Nel resto per comporre una Tragedia perfetta, un'azione, che sia d'un giorno non si dee rappresentare, che in un luogo: ma questa unità non è così semplice, come altri se la figura; perche siccome l'azione è un corpo

com-

<sup>(4)</sup> Menzini Art. Poet.

composto di più parti; così il luogo è composto di più parti: e siccome le membra non si vogliono penetrate col corpo, nè da esso disgiunte; così le parti del luogo non si vogliono separate dal tutto, nè tampoco con esso penetrate.

Il luogo in somma sia tale, dice (a) un moderno critico, che i personaggi possano andarsene, e ritornarsene dall'una all'altra parte del luogo rappresentato in tempo, che l'azione possa terminarsi in poco più, o poco meno d'un giorno. Sicchè una citta con le sue adjacenze può riconoscersi per unita di luogo, e mettersi sotto l'occhio con la mutazione delle scene. Di questa mutazione di scene, perchè molto controversa convien dir qualche cosa di più.

## S. III. Delle mutazioni di scena.

I Francesi, e alcuni degl'Italiani non le vogliono, sì perchè tali mutazioni sono ajuti esterni, che rendono imperfetta la Tragedia, sì per l'inverisimilitudine, e finalmente perchè i Tragici Greci non l'hanno

adoperate.

Altri le ammettono: e quanto alla maggior perfezione della Tragedia, dicono, che chi vuol troppo, men conseguisce, e che questa unità rigorosa di luogo è perfezione, ch'eccede il verisimile, e il cercare l'ultima perfezione è impresa, che ha del mostruoso. Più perfetta sarebbe la Tragedia, se un'azione d'un solo, in un istante, in un sol luogo seguisse: più maravigliosa, ma impossibile.

Sa-

<sup>(2)</sup> Pierjacopo Martelli Dialog, della Traged, Sess. 1.

Sarebbe per vero, dicon altri, da desiderarsi, che ciò, che si presenta agli spettatori sullo stesso teatro, il quale mai non si cangia, si potesse supporre avvenuto nella stessa casa, e nello stesso appartamento. Ma siccome un tale costringimento verrebbe ad impacciar troppo il poeta, e una tale uniformità non converrebbe, che assai male all'abbondanza de'soggetti, e alla varietà degli affari; si è stimato bene, che quanto accade in qualsivoglia borgo, o città possa presentarsi con la mutazione di scene. Almeno se due luoghi dalla città lontani fossero inevitabili, non si cambi la scena nello stesso atto, ma fra gl'intervalli degli atti.

Quanto all' inverisimile, che un palazzo divenga giardino ec. rispondono, adducendo altri maggiori inverisimili o d'alcuni Greci, che rappresentavano tutto in piazza, o de Francesi, che rappresentavano tutto in casa, facendo del teatro una sala, dove si tramano insidie, si tratta di affari da gabinetto, e di altre faccende gelose, e secrete: bella verisimiglianza! e che sforzo dell' immaginazione! laddove senz'alcuna violenza (almeno, dico io, molto raddolcita dall' uso de' nostri teatri) e con maggior diletto dell'occhio si cangia scena a proporzione degli affari, ma con le limitazioni anzidette. L'istesso intendasi del rappresentar tutto in piazza.

Quanto all'esempio degli antichi Greci non è sempre vero, risponde il Martelli al luogo citato, e oltre al descrivere la foggia delle antiche scene versatili, di sopra riferite, adduce con molta erudizione gli esempi di Sofocle nell' Ajace, nell' Edipo Coloneo, e nel Filotete: di Euripide nell' Oreste, e nell' Ippolito, dove si conghietturano in leggendole

Va-

varj cambiamenti di scena, e conchiude la seconda sessione del suo Dialogo così: Cacciati dunque di capo lo scrupolo di cangiar scena, e lascia gracchiare a questi affettati adoratori delle anticaglie.

## §. IV. Dello Sceneggiamento.

Benchè la scena si prenda pel luogo rappresentato, o per quello, in cui si concepisce, che sia avvenuta l'azione; si prende anche per una parte, o divisione del poema drammatico, determinato dall'ingresso d'un nuovo attore: e quindi i componimenti teatrali si dividono in atti, (che possono esser tre, con buona pace degli antichi) e gli atti si dividono in iscene: e queste divisioni di scene s'intendono qui sotto nome di sce-

neggiamento.

I moderni regolano lo sceneggiamento, di. modo, che un attore non si sfiati, recitando la maggior parte della Tragedia, ma l'alternano: benchè usano qualche libertà nel principio di ciascun atto, e tutte le loro scene dipendono da qualche palese occasione: e in ciò par che la sentano meglio che gli antichi Grecia i quali altro non consideravano, che il loro bisogno, e piantavano talvolta in iscena per uno, per due atti interi, ed anche per quasi tutto il tempo della rappresentazione un attore. Talora lo facevan sortire per dire i suoi versi, che davan progresso alla favola, e rientrare, quando gli avca terminati, e conveniva far parlare altra persona di cose, che il primo non dovea ascoltare.

Nella maggior parte de' componimenti inglesi stampati non si esprime mai, che una nuova scena cominci, se non quando si sup-

H 2 po-

pone, che il luogo si muti col cambiare, o tirare la scena mobile: ma questo si stima, anche (a) dagl' Inglesi uno sbaglio, o inavvertenza.

## S. V. Intreccio della Tragedia.

In qualunque Poema sia epico, sia drammatico, vi sono sempre due disegni; il primo, e principale è quello dell'eroe dell'opera; il secondo contiene i disegni di tutti quei, che gli si oppongono. Queste cagioni opposte producono effetti opposti, cioè gli sforzi dell'eroe per l'esecuzione del suo disegno, e gli sforzi di quei, che lo attraversano. Queste cagioni, e questi disegni sono il principio dell'azione; gli sforzi sono il mezzo, e formano un gruppo, o una difficolta, che si chiama Intreccio, o Intrigo, che fa la parte più grande del poema: e dura tanto tempo, quanto la mente del lettore, o dello spettatore sta sospesa intorno all' esito di quegli opposti sforzi, e comincia lo scioglimento, o la catastrofe.

Ora per discendere alla Tragedia: un tale intreccio, quando fosse troppo inviluppato, è certo, che i più de Greci non l'hanno amato, non l'amano i Francesi, nè mai l'amarono i buoni Italiani. La nazione Spagnuola, a cui la moderna Tragedia dee molto per l'invenzione di quei caratteri sforzati, è stata l'inventrice di questo ingegnoso viluppo di avvenimenti, che ha fatto per lungo tempo

sì gran figura in Italia (b).

I novelli tragici, dice il Gravina ( della Tra-

(b) Mart. Sess. 2.

<sup>(</sup>a) Efraim Chambers Ciclop. V. Scena .

Traged.), vanno sempre in traccia delle invenzioni più incredibili, e più lontane dal vero, e dalla natura, nè credono aver tragica materia, senza qualche cosa perduta, e poi ritrovata, e senza personaggio obbliato, e poi riconosciuto. Vero è, che Aristotele per dare un esempio della Tragedia ravviluppata reca l' Edipo di Sofocle, ove l'agnizione d' un figlio sconosciuto, l'acquisto di cosa smarrita si contiene: ma dando a questa una somma lode, non la nega all'altre Tragedie o del medesimo Sofocle, o d' Eschilo, o di Euripide di orditura più semplice. Nel resto, se ben si mira, l'agnizione dell' Edipo di Sofocle, per natural corso della cosa medesima, semplicemente, e insensibilmente viene alla luce.

Inoltre le favole troppo inviluppate sono per ordinario viziose per l'inverisimilitudine, e per la difficoltà del poeta nello svilupparle, e dello spettatore nel concepirle, per cavarne l'insegnamento, e diletto desiderato.

Nè con ciò s' intendono escludere le Peripezie, e gli avvenimenti mirabili della Tragedia, nè che le Tragedie debbano essere sempre semplici, come l'Ajace Flagellifero di
Sofocle, o le Troadi d'Euripide (tuttochè
eccellenti, ed approvate da Aristotele; ma si
vuol ricordare, che il mirabile sia proprio
delle Tragedie, e si sappia accoppiar sempre
col probabile.

Sia il mirabile proprio delle Tragedie, dove le persone sono illustri, e principesche, e come sempre accompagnate, ed osservate, non così facilmente possono o travestirsi, o uscire di casa furtivamente, o esser tolte in iscambio, o confidare alla sciocchezza d' un servo gl' interessi più gravi, o qualche let-

tera, che passi disgraziatamente alla mano di chi non dovea vederla: sono tali cose più acconce per la commedia, ove le persone sono private, e più capaci di simili sbagli, ed equivoci.

Si sappia anche il mirabile accoppiar col probabile, secondo l'acutissimo insegnamento di Guidobaldo Bonarelli in quell'aurea difesa della sua Pastorale. Nota egli, che la maniera d'accoppiare il mirabile col probabile senza ricorrere a forze soprannaturali (il che si fa con poca gloria d'ingegno) è l'inventar una catena d'accidenti, ciascun de'quali con probabilità derivi dall'altro, ma che ne segua finalmente un effetto lontanissimo dalla prima aspettazione. In somma il maraviglioso acciocche sia probabile, vuol essere discendente da progenitori nulla maravigliosi. Ma quali poi sarebbono per la Tragedia i fonti della maraviglia è eccoli.

# S. VI. Fonti della maraviglia nella Tragedia.

Due cose, dice il Martelli (Sess. 1.) fanno altamente maravigliare ne' grandi: l'una è, che per la loro ricchezza, e possanza abbagliandoci, ne fan credere di possedere una somma felicità; ma lo scoprirli più miseri d'un cencioso plebeo, ci fa stupir con ragione: e ciò naturalmente succede, quando in somma sventura gli vediamo, parte per colpa loro, e parte per colpa d'un malvagio destino, precipitati: e perchè la ragione degli opposti è la stessa, che un personaggio grande ridotto in miseria ascenda ad impensata felicità, ci fa il medesimo effetto: e questà è la peripezia, senza cui languirebbe qualunque Tragedia.

Suole ancora, benchè più di rado, avvenire, che un Principe erri sconosciuto per qualche tempo fuor de suoi stati, e che poi nel
grand' uopo si scopra con incontrovertibili contrassegni: il che produce maraviglia, e diletto negli ascoltanti: e questa è un' agnizione verisimile, ma meno frequente, e più pericolosa: e pochissime di queste agnizioni sono così felicemente condotte, com' è la tanto famosa dell' Edipo. Senza questa agnizione
può ben sussistere la Tragedia; ma felice
quella, che avrà la peripezia, e l' agnizione
così intrecciate, che vicendevolmente influiscansi ad essere cagione, ed effetto di se medesime:

Dissi; senza questa agnizione può sussistere la Tragedia, perchè vi sono due sorti di agnizioni: l'una è fisica, e questà non è necessaria, l'altra è morale, e questa non è da trascurarsi per verun conto. Nasce questa dallo scoprimento d'una passione in un animo, opposta a quella, che dianzi appariva. Stupiremo, se là dove credevasi indifferenza, ritrovisi amore: più saremo attoniti, se la dove amore speravasi, odio improvvisamente s'incontri. Questa sorta di agnizione non perigliosa, ma sempre mirabile, ma sempre verisimile spicca particolarmente ne' soliloqui, ove il cuore senza soggezione si manifesta. E qui nasce l'altra quistione intorno a' Solilogui, di cui or ora parleremo.

# §. VII. Soliloqui, e parlate in disparte:

I Soliloqui sono comunemente, e massime da Francesi riputati per cosa inverisimile, e da pazzo: ma intanto ne teatri moderni so-

no pur troppo comuni. Intorno a questi il Cardinal Pallavicino (che pur se ne astiene) nella difesa del suo Ermenegildo è di parere, che quanto sarebbe temerario che gli condannasse in altrui per l'autorità degli esempi, che se ne possono addurre; altrettanto sia lodevole chi gli schifa in se stesso, per la minor verisimilitudine, la quale in essi si scorge.

Chi gli condanna, ed ha necessità di scoprire all' udienza alcuni affetti segreti, sostituisce altri attori, che chiama confidenti, i quali potrebbono con più verisimiglianza fa-

re tali scoperte.

Chi gli ammette ad esempio del Tasso, e del Guarino, risponde, che nel parlare con un confidente si può sospettare di qualche insincerità, e si resta con curiosità di spiare, quasi per fenestrella, se l'interno corrisponda all'esterno. È comeche raro avvenga, che un uomo seco stesso favelli in guisa, che altri lo possa ascoltare; tuttavia, se ci riesce di ascoltar qualcheduno, (ciocchè accade nelle grandi passioni, e nelle grandi macchine) che manifesta il suo cuore, non credendo, che altri l'ascolti; grandissimo diletto ne concepiamo.

L'uso, e l'abuso de' Soliloqui è bene esposto in versi inglesi dal Duca di Buckingham (Ciclop. v. Soliloqui) de' quali n' è questa la traduzione: I Soliloqui debbono essere molto pochi, estremamente corti, e parlar con soverchia passione. Gli amanti camminando soli per mancanza d'altri debbono far la terra il suo confidente ec. non raccomandandosi così meno l'affare di quello, che si farebbe

col fidarsi ad un amico.

Permette il teatro le parole in disparte a

voce intelligibile dall' udienza, benchè l'attore più vicino, che non dovrebbe udirlo, l' udisse. Sieno brevissime tali parlate; e tuttochè sieno inverisimili, pure ci siamo già avvezzati a simile inverisimiglianza.

## S. VIII. Amori, e donne se debbano introdursi nelle Tragedie.

Omero, e Virgilio nell' Epopeja: Sofocle, ed Euripide nella Tragedia si sono, il più che han saputo, astenuti dagli affetti amorosi. Le Tragedie di parecchi moderni ne son piene. Veggiamo chi di loro la senta meglio, parlando secondo l'arte, e non già per bocca di qualche predicatore, o teologo, ma de' più rinomati maestri nell' arte tragica.

Questi Amori, dice il Martelli (Sess. 3.) non sono verisimili negli eroi, i quali non si debbono dare in preda a sì vile, e sì bassa passione. Che se talvolta v'entrasse naturalmente l'Amore, perchè tanto esaltarlo? e se non v'entra, perche ficcarglielo, e dilatarlo in guisa, che distrugga il grande, e il ge-neroso de loro caratteri?

Ma sarebbono aride, dirà taluno, le nostre Tragedie, se questa passione non le rin-

verdisse .

A questa opposizione risponde l' istesso critico ( ivi ) e con l'esempio di alcune sue tragedie, e con le ragioni. Nel suo Procolo non v'entrano nè donne; nè amori: per veder pure, (dice egli nel Proemio) se possa una volta udirsi in teatro una favola senza mescolamento di donne. Mi sono a ciò incoraggito, leggendo il Filotete di Sefocle, azione più malinconica della presente ec.

E poi chi condanna assolutamente gli Amori?

ri? Condannasi il dar troppo ad un affetto, che da se stesso se ne usurpa altrettanto. L' amore della patria, l'amor d'amicizia, l'amor fraterno, o paterno non sono amori e più nobili, e più acconci per le Tragedie? Vero è, che il Martelli nella Perselide, e nella Rachele ha seguita la moda: ma nell' Ifigenia vi comparisce una vergine, che preferisce il pregio della verginità alla passion lusinghiera. Nel Gesù perduto gli amori sono affatto celesti fra madre, figlio, e parenti. Nell' Alceste spicca la fe maritale. Nè io credo, che questi Drammi d'un autore così accreditato abbian meritato le disapprovazioni degli uditori.

Su ciò uniformi sono i sentimenti del Muratori, del Gravina, e del Maffei, il quale nella Prefazione al suo Teatro italiano; i recitanti, dice, degli antichi poemi e nel vestimento, e nell'atteggiare studiavan decoro... nè femmine ammetteano di sorte alcuna: e qui a proposito del gran tragico Maffei, non è da tacer ciò, che l'Abate Antonio Conti gli scrisse in lode della tanto applaudita Merope (a): Nella vostra Tragedia voi n'insegnaste, come sul teatro si possa istruir senza empietà, e dilettar senza amori.

Il P. Rapino parlando degli amori nella Tragedia, scrisse, che con essi si viene a degradarla di quell'aria di maestà, ch'è sua propria, perchè quello è sempre un carattere da ciance, e poco conforme alla gravità, di cui fa professione. Mostra certo gran debolezza nell'arte il non saper far Tragedie senza amori, quando i Greci maestri quasi mai non ye

(a) Risposta Filosofica ec. In Ven. 1716.

1 2 July 18

gl'introdussero: altro è far romanzi, e dia-

loghi, ed altro è far Tragedie.

Oltreche il fine della Tragedia è di purgare gli affetti col terrore, e con la compassione, non già corromperli, o fomentarli con le
rappresentazioni amorose. La nostra Tragedia, dice il sig. Dacier, purga poco le passioni, e rondando ella ordinariamente sopra
intrighi d'amore, farà questo solo: ed indi
è facile vedere, che ella non fa, se non poco frutto.

#### §. IX. Scopo, ed esito della Tragedia, dove delle morti sul Teatro.

Lo scopo, o fine della Tragedia, come vuole Aristotele, è la purgazion degli affetti per via del terrore, e della compassione: ma come ciò s'ottenga non è così facile spiegarlo, essendo varie le interpretazioni de critici. Io qui ne adduco solamente due.

L'Abate Fraguier l'interpreta così: la Tragedia per mezzo del terrore, e della pietà solleva lo spettatore da queste istesse passioni, facendo, ch'ei si scarichi sovra oggetti finti della tristezza, che lo divora: comè una musica malinconica solleva, e toglie la

malinconia.

Il Martelli alla Sess. 3. del suo Dialogo: gli affetti nostri, dice, ci portano all' ambizzione, alla prepotenza, alla crudeltà: col terrore si purgano i primi due affetti, e con la compassione si purga il terzo: cioè si purga l'animo dagli affetti disordinati. Il rappresentare un Principe scellerato parte per malizia, e parte per sua disgrazia punito con la miseria, purga gli animi dall'ambizione, e dalla prepotenza: ma il vederlo poi punito

forse troppo severamente, muove la nostra umanità a compatirlo, e caccia da nostri cuo-

ri la crudeltà.

Un tal fine fondò Aristotele sull'idea più generale di quelle antiche Tragedie, nelle quali esponevano Principi sventuratamente colpevoli, e orribilmente puniti: e ciò faceano quei poeti per adular quelle repubbliche, ingerendo loro l'odio del governo monarchico. Ma essendo in oggi cangiato un tal fine politico nella più parte dell'universo; converrebbe, che dalle Tragedie, per sentimento (a) del Martelli, del Crescimbeni, e di altri moderni, si cavasse qualche profitto morale, che riguardi la buona educazion de' figliuoli, la tede intera de' maritati, l'amor della patria, la giusta difesa del vero onor proprio, la costanza dell'amicizia, il culto verso le divine cose: e ciò col rappresentar premiata la virtù, e castigato il vizio. perchè tanto più spiccano la virtù, e il vizio, il premio, e la punizione, quanto più in personaggi illustri si veggono, egli è uopo l'imitar solamente i migliori, secondo la massima d'Aristotele: e lasciar da parte quelle (b) Arcisopratragichissime Tragedie, essendo cessati que' motivi, per i quali all' antica Grecia piacevano le orribilità ripugnanti al nostro genio, e costume. Oltreche l'orrore soverchio, come osserva il Nisieli ( Vol. 5. Prog. 14.) o la pietà eccessiva potrebbe distruggere il fine tragico, e rendere tutte le Tragedie imperfette.

Quindi si vietano le morti sul teatro, secondo l'insegnamento d'Orazio (Art. Poet.)

. . Nec

<sup>(</sup>a) Martell. Sess. 3. Crescimb. Dial. 7. vol. 6. (b) V. il Rutzvanscad di Catuffio Panchiano.

.... Nec tamen intus

Digna geri promes in scenam, multaque tolles

Ex oculis, que mox narret facundia pressens.

Nec pueros coram populo Medea trucidet, Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus,

Aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem.

Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi.

Pongasi mente però a quella particola sic, cioè (dice il Girardi parlando della costituzione della Tragedia) non si mettano in iscena morti siffatte, che sentano del disagevole incredibile, miracoloso, quali sono le annoverate da Orazio; e però dice;

Quodeumque ostendis mihi sic, incredulus odi.

Che se non havvi di molti esempi fra le greche Tragedie, ove in iscena si muore, ciò è, perchè non tutte le abbiamo; eppure l'Ajace di Sofocle muore di terita in un bosco al cospetto degli uditori, e nell' Ecuba di Euripide il cadavere di Polidoro vien recato nella scena. Nelle Tragedie latine Giocasta si uccide nell' Edipo di Seneca. Fra le vecchie italiane la Medea del Dolce ha la morte de' figliuoli sul palco: e fra le recenti italiane il Nerone del Martelli viene sulla scena spirando da mortal ferita percosso.

Viene però accordato al moderno teatro il morir di veleno, la qual morte come agevole ad essere rappresentata a diversità di quella, che viene dalle ferite, e dal sangue, non può patire il rimprovero dell' incredulus odi:
così, per tacer d'altri, muore in teatro Cleo-

patra nella Rodoguna del gran Pietro Cornelio; e nella Perselide di Pierjacopo Martelli così essa, che Zeanghire non tanto si avvelenan sul palco; ma vi spiran pur anco.

Del resto molto piacciono a' moderni le Tragedie di lieto fine, e non dispiacquero agli antichi: imperciocchè non solo Euripide, Sofocle, Seneca nell' Ercole Eteo terminano felicemente le loro Tragedie; ma il medesimo Aristotele al Capo 11. commenda come ottime le Tragedie di esito felice: benchè avanti dicesse, che il fine infelice rendea le Tragedie sommamente tragiche, ed affettuose.

Nè con ciò si contraddice Aristotele, quasi che con l'esito felice venisse a scemarsi quel timore, e quella compassione tanto da lui raccomandata, Imperocchè una tal felicità non si vuole da Aristotele, se non se negli ultimi momenti della Tragedia, in cui l' atto atroce non si manda a perfezione, e s' impedisce allora appunto, che dovrebbe eseguirsi. Essendo bastevole a l'intento (a), secondo gl' interpreti, tutto quel timore, e quella compassione dagli uditori conceputa, non solo per quell'ultima azione; ma per quanto di periglioso, e compassionevole era preceduto in tutto il corso della Tragedia: ciò, che vien confermato dall' esempio della Merope antica di Euripide, e della moderna del Maffei . Considera, disse Plutarco (Orat. 2. de usu car. ) quella Merope, che alzata la scure sta per ferire il figliuolo, ch'ella crede l'uccisor di lui; quanta commozione non eccita nel teatro: stando ognuno intento, e temendo, ch' ella non prevenga il vecchio, che l'impedisce, e non ferisca il giovinetto? 6. X.

<sup>(</sup>a) Piccolom. part. 45. Riccob. cap. 26.

## 6. X. Protagonista, ed altri Personaggi.

Aristotele richiede, che il Protagonista, o sia il principal Personaggio, o Eroe della Tragedia sia nè in sommo reo, nè in sommo innocente, e ciò per isfuggir l'odio de riguardanti o verso il condannato, o verso il condannatore, dicendo: (Poet. c. ri.) che la miseria, e i casi atroci del Personaggio innocentissimo, e santissimo non esigono compassione, nè spavento; ma abbominazione. Da un tal testo variamente interpretato è sorta la tanto celebre lite fra moderni; se i martiri per la loro somma innocenza sieno acconci argomenti di Tragedia, per avviso d'Aristotele.

Il Castelvetro stimò, che Aristotele intendesse significare, generarsi sinistra opinione contra gli Dei per le calamità degli uomini santi. Ora considera egli, che cessa il pericolo di una tal sinistra credenza nella nostra religione, la quale riconosce gl'infortuni di questa vita come grazie del cielo, e semenze di felicità eterna: e celebra ella per fomento di pubblica edificazione con ogni solennità i tormenti de' Martiri: e però stima il Castelvetro, che sì fatti personaggi sieno ora attissimi alle Tragedie, secondo i principi medesimi d'Aristotele.

E nel vero (rissette il Pallavicino nella difesa del suo Ermenegildo) quell'Averroe, non so s'io mel chiami commentatore, o idolatra d'Aristotele, approvò per buon soggetto di Tragedia Gioseffo giovane innocentissimo.

Diversa è la spiegazione di Alessandro Piccolomini, dalla quale si cava, che Aristotele intende, che non sia disdetta al tragico personaggio la somma innocenza in qualunque caso, ma quando ella è palese al tormentatore: e basterà (come par veramente, che si colga dall'intera lezione della poetica, esser di suo parere) che qualche errore nel tormentato sia o per verità, o per credenza di chi l'affligge; bastando ciò a scusare il secondo, e a liberarlo dall'odio de' riguardanti, come avviene ad Ercole, allora che forsennato travede i figliuoli innocenti per mo-

stri, e gli uccide.

Conforme a questa dottrina abbracciata dal Pallavicino, dal Crescimbeni (Dial. v.) e da altri moderni, potranno solo venir accusate quelle Tragedie, che introducono personaggi sceleratamente maligni, e a bello studio calunniatori, e traditori dell'innocente, da cui non abbiano ricevuta veruna offesa; ma non già quelle, ove l'innocente vien fatto morire per qualche error d'intelletto in colui, che l'uccide. Conchiudasi adunque, che può ben essere, anche per sentimento di Aristotele il Protagonista un martire, o una persona santissima.

Quanto agli altri personaggi, si quistiona, se debban essere nobili, o riguardevoli estrinsecamente, come per chiarezza di sangue, o per titoli, e dignità: ovvero se basti l'intrinseca loro nobiltà consistente nelle virtù, o in altre illustri azioni, le quali si posson trovare in qualunque classe di persone.

Alcuni portano opinione, che richieggasi l'estrinseca: altri dicono, che basti l'intrinseca nobiltà de personaggi per la Tragedia: altri poi sostengono, che la qualità nobile del protagonista è bastevole; purchè gli altri personaggi non sieno vili, buffoni, cian-

They we Lat

Dattern Google

ciatori, e azioni non facciano ripugnanti al nobile avvenimento tragico.

## §. XI. Del Verso Tragico.

Quantunque le Tragedie, e Commedie in prosa, non ostante il precetto Aristotelico, e l'esempio degli antichi, facciano il suo effetto, e muovano l'animo degli uditori, tuttavolta, per comune opinione de' moderni critici, il verso a tali componimenti è, se non necessario, almeno di grande ajuto, e decoro. Si litiga però fortemente intorno al verso, che più convenga alla Tragedia, e molto più, se debba essere rimato, o no

Quanto alla qualità del verso l'Autore delle considerazioni sopra la Maniera di ben pensare stima affatto convenevole alla poesia rappresentativa i versi d'undici sillabe mischiati con quei di sette: questa è la pratica comune de tragici Italiani, i quali si vagliono degli endecasillabi, o soli ò frammischiati co settenari. Contuttociò il Muratori bramerebbe di farsi la pruova, se altra sorta di versi meglio corrispondesse al bisogno; purchè non si venisse a cadere nell'armonia della lirica, come spesso è avvenuto.

Pierjacopo Martelli ha fatta una tal pruova, ed ha introdotto nelle sue Tragedie il verso di 14. sillabe rimato a coppia, e poco dissimile dal verso francese. Dice poi il Martelli d'averne derivata la moda da Ciullo dal Camo Siciliano, il più antico, secondo Leone Allacci, compositore di rime volgari. Benchè con buona sua pace una tal moda è molto dubbiosa, non trovandosi di questo antico poeta, che una cantilena tessuta; come sostiene il Crescimbeni (Istor. lib. 1.) di versi

sciolti sdruccioli di otto sillabe, e di versi rimati di sette senza sdrucciolo, con due endecasillabi rimati in fine. E comechè leggansi i settenari uniti a due a due, sicchè vengano a formare un verso di 14. sillabe; ciò però è proceduto dall'uso degli antichi di scrivere unito col primo il secondo verso.

Ma checche ne sia di ciò; un tal verso Martelliano è stato da molti censurato, da pochi lodato, e da pochissimi seguito, non ostanti le dottissime difese, ed apologie, che ne ha fatte l'autore nella Sessione quarta del suo Dialogo della Tragedia antica, e moderna, e nel Trattato del verso tragico. A dire il vero, non è così facile l'avvezzare l'orecchio Italiano a un verso così lungo, e così rimato. Sicche finora par che restino nel loro pacifico possesso gli endecasillabi e i settenari.

Ma veggiamo, se debbano tai versi essere rimati, o no. Sonovi autorità, e ragioni dell' una, e dell'altra parte. Chi vuole il verso sciolto, adduce l'esempio del Trissino, che fu il primo a metterlo in opera nella sua Sofonisba; del Tasso nel Torrismondo, del Giraldi nell' Orbecche, del Torelli, e del Maffei nella loro Merope, e di altri molti. La ragione si fonda principalmente nella naturalezza, e nella verisimiglianza: ripugnando al parlar naturale la rima, non già il verso sciolto, potendo ben accadere, che parlando si facciano de' versi, come avvenne al Casa nel principio della sua Orazione a Carlo V.; ma non già, se non se rarissime volte, in rima; la quale anche opporrebbesi alla gravità della Tragedia.

Non mancano contuttociò autorità, e ragioni a fayor della rima. Lo Sperone nella sua

Canace, il Guarino, il Rinuccino, ed altri molti hanno adoperata la rima: e il Chiabrera non pure nel suo Cefalo; ma nella Meganira ha voluto usarla, ed ivi nella sua Dedica a Filippo Salviati rende ragione di questo punto. Nè l'autorità di questi grandi uomini è priva di ben salde ragioni. Veggiamo (dice il Cardinal Pallavicino nella difesa del suo Ermenegildo) quanto già tutte le nazioni corran dietro a questa dolcezza della rima, la quale porge diletto all'orecchie, maraviglia all' intelletto, ed ajuto alla memoria. Il privarne la scena in universale, o il coturno in particolare può farsi in risguardo o alla naturalezza del parlar vicendevole, o alla gravità del tragico. Il primo risguardo non ba bastante efficacia, perocchè nemmeno è cosa

naturale, che si ragioni in verso. Si scostano, è vero, le rime (dice il Muratori Perf. Poes. T. 2. lib. 3.) dal parlare ordinario della gente; ma se vi si avvezzasse l'orecchio degli ascoltanti, può essere, che niun conto si tenesse del pericolo dell' inverisimiglianza. Gli antichi, e i moderni hanno usato nelle Tragedie, e nelle Commedie o greche, o latine i versi giambi, i quali senza dubbio ne' ragionamenti famigliari non s'adirono mai, nè s'odono continuati: e si salva un tale inverisimile col dire, che in parlando talvolta si fan de'versi: e perchè non possiamo noi dire il medesimo delle rime, molte delle quali, senza badarvi, a noi cadono di bocca ne ragionamenti vicendevoli? Anzi il Martelli (Sess. 4.) è d'opinione, che nell'idioma italiano, le cui parole terminano tutte in vocale, è più facile, che il caso porti la rima, che la misura, alla quale la natura di tutte le lingue è meno inclinata. Cer-

H 3

to è, che i Francesi non pongono mente a questo scrupoloso riguardo; e credo, che le Tragedie loro senza si fatto ajuto piacerebbono molto meno.

Quanto poi alla gravità della Tragedia, ripiglia il Pallavicino (ivi), qual componimento più grave, che gli epici, che gl'inni, che i cori delle stesse Tragedie? i quali tutti senza discordia si distendono in rima.

Nel resto buona parte, delle Tragedie Italiane, e le più famose Pastorali sono composte in verso soiolto endecasillabo, o settenario, lasciando cadere quando in un luogo, quando in un altro alcuna rima, che paresse più tosto casualmente suggerita dalla natura, che appostatamente dall'arte. Questa via di mezzo a me piacerebbe ( se volessi entrare a dar precetti) proporre a' giovani. Non sia, direi loro, tanto nascosto, e prosaico il verso; e non s'abbia tanto scrupolo a far cadere di penna con naturalezza, e di tempo in tempo alcuna rima, la quale non è poi la cosa più grossolana, violenta, e stomachevole del mondo, come la dice il Gravina nel suo libro della Tragedia; ma piuttosto graziosissimo ritrovamento per dare al verso volgare armonia, e leggiadria, come giustamente la chiama il Bembo nel libro secondo delle sue prose. Quindi con grazia non meno, che con verità disse un moderno poeta (a),

Che il tor la rima a un poema volgare E' come torre il naso ad un bel volto, E' come torre al cielo, e sole, e stelle, E lo spirto, e la grazia a donne belle.

<sup>(</sup>a) Passeroni Vit. di Cic. C. 1. st. 16.

#### §. XII. Locuzione, e stile della Tragedia.

Gli antichi Latini credettero, che altra Locuzione alla Commedia, o alla Satira; altra all'Epopeja, o alla Tragedia si richiedesse. Fondasi questa opinione sulla Satira 4. di Orazio del libro primo, da quel verso Primum ego me illorum 1900. dove sembra conchiudere, che la locuzione, la qual s'accosta alla prosa, e che di essa ha poco più, che il numero, e la misura, sia solamente propria della satira, e della Commedia; ma che ad altro componimento altra più sublime, e poetica appartenga, e tanto più alla Tragedia.

Il Martelli Tom. 2. del Verso Trag. crede, che il comico, e il tragico in ciò convengano, che l'uno, e l'altro parli con semplicità lontana affatto dall' entusiasmo poetico, e null'altro di poetico avente, che la misura, e la rima, in guisa, che ciascun d'essi uomini per i loro nomi le cose, tenga un'ordine in favellare, che, il più che può, al naturale, all'accidentale, al vero s'accosti: la onde la medesima sorta di locuzione sì alla Commedia, che alla Tragedia si adatti: ma perchè l'una materie vili, popolane, e private; l'altra nobili, regali, e pubbliche tratta, pensa, che quanto debba essere uniforme in ambe la locuzione, tanto debba essere difforme lo stile. Imperocchè, se lo stile, come s'è detto, è un composto, che risulta da' concetti, e dalle voci; essendo differentissimi i concetti del tragico da quegli del comico, ne verrà in conseguenza, che sieno ancora le voci differentissime, non levandosi per questo la qualità comune ad ambi gli stili d'una locuzione lontana dagli entusiasmi, che, per quanto si può, al naturale, all'ac-

cidentale, al vero s'accosti.

Lo stile epico, o Lirico non è proprio del teatro, perchè sebbene la tragedia è il più sublime di tutt'i poetici componimenti, sì per le cose da lei imitate, sì per gl'istrumenti pomposi, e magnifici, co'quali imita, come ancora per lo fine della medesima utilissimo alla Repubblica; tuttavolta il suo stile è meno magnifico, e poetico dell' Epopeja. Del medesimo sentimento è Torquato Tasso nel terzo de'suoi discorsi poetici. E' tanto poi vero, che il Tragico non dee partirsi da uno stile, che contrafaccia la forma corrente del favellare, che il medesimo Aristotele nella Poetica, anzi nel trattato della Tragedia Cap. 19, parlando della sentenza, o Locuzione pronuncia, che le medesime regole da esso prescritte nella rettorica all'oratore, si debbono seguire dal tragico, con tal differenza però, che ne tragici debba parere la Locuzione senza veruno studio intessuta, dove nelle Orazioni non importa, se comparisca la diligenza palese dell' oratore. In somma si vegga nelle Tragedie tutto il grande ne' sentimenti, e tutto il famigliare nel dire, schifando sempre gli estremi del dir troppo lirico, o troppo prosaico, e basso. Così troppo sa del lirico, e del Pindarico quella espressione di Fulvio Testi nella prima Scena della sua Alcina, ove la donna è a discorso con Lidia sua cameriera, nel modo che segue. Lid. E dove o mia Reina

Si sola frettolosa? appena usciti Eto, e Piroo dall'eritrea marina Col luminoso piè stampano i liti, Che all'albergo t'involi, impaziente

Fin

Fin di dar legge al crine, Che vagabondo, e sciolto Del bellissimo volto Scende a smaltar co' suoi tesor le brine? Qual flagellando l'agitata mente Ti sollecita il piè cura, o pensiero?

Il medesimo fu detto dal Racine nella sua Berenice in questa schietta, e naturale, ma grave maniera: Ma volete voi comparire in cotesto estremo disordine? rimettetevi, o Madama, e rientrate in voi stessa: lasciatemi rialzar questi veli staccati, e questi sparsi capegli, che vi copron gli occhi; lasciate, che io rimedj all'oltraggio, che al vostro volto han fatto le vostre lagrime. Chi al contrario vuol vedere un pezzo di prosa pura, e schietta, legga la Scena prima dell' Atto primo della Sofonisba del Trissino, della quale, perchè lunghissima, ne porrò qui per saggio alquanti versi.

Sofon. Quando la bella moglie di Sicheo Dopo l'indegna morte del marito In Africa passò con certe navi, Comprando ivi terren vicino al mare, Fermossi, e fabbricovvi una cittade, La qual chiamò Cartagine per nome. Questa Città, poichè s'uccise Dido, (Che così nome avea quella Regina) Visse continuamente in libertade.

Finalmente la gran Tragedia del Torrismondo del Tasso potrebbe di modello servire del tragico stile maestoso, e sentenzioso, dove le frasi o nulla, o poco hanno del lirico, e per tutto hanno del magnifico, e del poetico, se non traboccasse in una inevitabile lunghezza, amplificando, esaggerando, e replicando in varie maniere, e sotto varie figure le cose stesse in guisa, che l'uditore del

H 4 mol-

molto udito talvolta poco raccolga. Eccone alcuni versi della Scena 3. dell' Atto 1. nella quale Torrismondo favella col Consigliero, il cui testo è di versi 509.

Lasso, io ben me n'andrei per l'erme arene

Solingo errante ec.

Mi asconderei dagli uomini, e dal cielo. Ma che rileva ciò, se a me medesmo Non mi nascondo ? son io, son io Consapevole a me d'empio misfatto: Di me stesso ho vergogna, ed a me stesso

Son vile, e grave, ed odioso pondo ec. E così segue ad amplificare con molta facondia questo sentimento, che si sarebbe potuto esprimere a un di presso brevemente così: Io m'asconderei bene a tutti gli uomini, e fuggirei il loro commercio; ma che mi giova, se non posso fuggire me stesso ec. E tanto a me basti aver detto intorno al-

la Tragedia antica, e moderna. Passiamo al-

la Commedia.

# CAPOTERZO

Dell' antica Commedia .

## S. I. Nome, ed origine della Commedia .

la Commedia nata, come la Tragedia dal Ditirambo, prese il nome dalla voce greca Comon, che significa Gozzoviglia, Stravizzo, o da Como Dio del sollazzo, e dell'ubbriachezza. Chi fosse il primo a metterla in pratica non è noto. Lo Scaligero, il Vossio, il Giraldi, ed altri molti ne attribuiscono la gloria ad Epicarmo Siciliano, cui Platone riguardaya come il più perfetto autore dell'antica Commedia, e Plauto se l'era proposto per esemplare, come abbiamo da Orazio (Lib. 2. epist. 1.)

Plautus ad exemplar Siculi properasse Epi-

Ateneo seguito dal Minturno (Poet. L. 1.) ed altri dicono esser nata la Commedia dall' ubbriachezza degli Ateniesi in un borgo chiamato Icario, dove a tempo di vendemmia si raunavano. I primi comici furono alcuni contadini, i quali malcontenti de loro padroni saliti sopra un carro tapezzato di frondi, giravano notte tempo pe villaggi più frequentati da padroni, e fermatisi presso le loro porte, rappresentavano la Commedia, che altro non conteneva, che lamenti, rimproveri, e villanie contro i padroni, nominandoli anco per nome. E quindi nacque quella Commedia Vecchia, o Antica, della quale diremo alcuna cosa nel seguente Paragrafo.

# S. II. Varie spezie di Commedie presso gli antichi Greci, e Latini.

Tre spezie di Commedie riconobbero i Greci, e i Latini: Antica, Mezzana, e Nuova. Nell'Antica nulla v'era di finto; ma come s'è detto, inveiva il popolo Ateniese, (presso cui era allora il governo) contro i vizi del pari, e de'viziosi, palesandone i loro nomi. Autori precipui dell'antica Commedia furono tra'Greci Aristofane, Eupoli, e Cratino: fra Latini Livio Andronico. Ma succeduto al popolare governo il dominio de'trenta Signori, fu sotto grave pena interdetta l'antica comica maldicenza, e succedette la Commedia di mezzo, nella quale dileggiavasi il vizio in generale, senza ferire alcun vizioso in partico-

lare: cosicchè il soggetto era reale, e i nomi finti. Ma poco si mantenne fra giusti limiti una tal mezzana Commedia, che poteva farsi l'idea delle utili, e gioconde Commedie; poichè i comici avvezzi, e inchinati alla maldicenza, biasimavano in tal maniera il vizio in generale, che di leggieri veniva a ravvisarsi il vizioso in particolare: e ciò massimamente per la licenza conceduta a' comici di tassare, comechè modestamente, i letterati. Di così fatta Commedia di mezzo per sentimento (a) d'alcuni, è riputato il primo inventore Platone antico, e celebre Poeta greco contemporaneo di Euripide, e di Aristofane, e più vecchio di Platone il filosofo di anni 30. in circa. E benchè diverse ne siano state composte da' Greci, come riferisce Ateneo presso il Bartolomei (b); non ce n'è però rimasto di esse alcun greco esemplare. Fra' latini Pacuvio abbiamo componitore di tal mezzana Commedia.

Ma venendo queste a cadere nell'inconveniente dell'Antica fu mestieri di nuovo cangiamento, e s'introdusse la Nuova Commedia, dove e i nomi, e le cose erano finte, ma non totalmente, perchè fondate su la verità d'un fatto civile, o domestico. Autori Greci della Nuova furono Menandro, e Filemone seguiti poi da' Latini Plauto, e Terenzio.

Tra gli antichi Romani erano le Commedie distinte, secondo la qualita delle persone rappresentate, e le divise, che portavano; in Palliate, Pretestate, Togate, e Tunicate: queste ultime così, dette dalla tunica, o veste usata da gente bassa, appellavansi Ta-

(b) L. 2. c. 1.

Dhiselle Goos

<sup>(</sup>a) Girol. Bartolomei Dottr. Com. 1. 2. c. 5.

bernarie non meno dalla viltà delle persone, che del luogo, ove si rappresentavano. Eranvi ancora le Atellane da Atella città della Campagna, (che oggi credesi Aversa) ne'suoi principi licenziose, e piene di oscenità, benchè poi temperate dall'italica severità.

# §. III. Definizione della Commedia.

La Commedia nel suo senso generale è un' opera drammatica, che rappresenta qualche piacevole, e lepido fatto. Ovvero una rappresentazione allegorica di qualche cosa della vita privata per trattenimento, e istruzione degli spettatori.

In questo senso la Commedia è opposta alla Tragedia, i soggetti della quale sono gravi e violenti, e i Personaggi del primo or-

dine .

Secondo Aristotele, è imitazion de' peggiori, cioè della classe più infima delle persone per via del ridicolo.

Da Cicerone dicesi la Commedia, imitazion della vita, lo specchio de costumi, e l'im-

magine della verità.

In somma può definirsi, o descriversi una immagine, o rappresentazione della vita ordinaria degli uomini. Ella pubblica le loro comuni azioni, e passioni: espone, e mette in ridicolo i loro difetti, per preservare gli spettatori da quelli, e correggerli.

### §. IV. Parti della Commedia.

Dalla Poetica d'Aristotele si cava, che appresso i Greci la Commedia, e la Tragedia hanno le medesime parti di qualità, e di quantità, delle quali si è parlato abbastanza.

E' da notare però, che la Favola comica si vuole ravviluppata con peripezie, agnizioni, e gaudio. Le peripezie sono contrarie alle tragiche. L'agnizione delle persone per ordinario v'interviene. Il gaudio alla passion tragica contrario nasce anco da una sorgente contraria. I costumi cattivi, ma non crudeli, e orribili, ma onestamente ridevoli. Le Sentenze, che dimostrino speranze, timori, o altri simili affetti propri della viltà degli Attori. La dizione, e lo stile volgare, e tenue.

Quanto alle parti di quantità, la Commedia de' Latini, altro non richiede, che i cinque atti. Avvegnachè il primo atto non può dirsi prologo, nè l'ultimo esodo; perchè non ha cori, e prima degli atti premette il prologo separato, il quale espone la serie della

Favola.

E poiche il ridicolo è riputato l'anima delle Commedie, io rimetto il giovine a quanto intorno a ciò si è detto, ragionandosi de' Capitoli burleschi alla pag. 214., e seg. dell' Introduzione, e qualche altra cosa qui aggiungeremo appartenente al ridicolo delle Commedie antiche, e moderne.

## S. V. Del Ridicolo delle Commedie -

Non parlo io qui di quelle mimiche rappresentazioni de ciarlatani, e degli istrioni anche vietate dagli antichi Romani, e fulminate da sacri Canoni colle più implacabili, e severe censure, le quali se da i governi, ancorchè cattolici, si van tollerando, egli è, dice (a) il Martelli, per lasciare uno stogo il men nocivo, che dar si possa al cattivo genio

(a) Nella Dedica della Commedia: Che bei Pazzi . .

nio de popolari, che almen per quel tanto, che seggono, e ridono alla Commedia, non rubano le botteghe, non fan violenza alle vergini, non fanno ingiuria agli. altari. Parlo delle regolate, e di quelle, che si rappresen-

tano fra gente onesta, e virtuosa.

Ora l'unico fine di tali Commedie è il riformar con diletto il vizioso costume, come di sopra s'è accennato, per comune opinione de' Maestri tutti dell' arte, quali sono, oltre Tullio, Platone, e Aristotele, il Patrizi, il Beni, lo Scaligero, il Giraldi, il Tasso, il Castelvetro, il Nisieli, e altri. Non è dunque il ridicolo il vero oggetto primario delle buone Commedie, ma mezzo, e mezzo moderato alla riforma del vizio. Tale fu il sentimento degli antichi filosofi, i quali riputarono disdicevole all' uomo saggio il soverchio riso. Quindi Platone riprende Omero, per aver fatto disciogliere in risa sgangherate gl' Iddii, veggendo venir Vulcano zoppicante colla tazza in mano, per dar loro da bere.

E a vero dire, il ridicolo non è cosa buona, nè preziosa, essendo per ordinario congiunto con una certa vana allegria, con povertà di mente, e con ignoranza: e procedendo per ordinario, a detto d'Aristotele, dal disonesto: Ridiculum a turpi proficiscitur ( Ethic. 3. ) ne segue, che dov' è smoderato prurito di ridere, non alligna troppa virtù. Altro è, dice il medesimo filosofo ( Ethic. 7.) il ridere, e burlare dell'uomo savio, ed altro dell'ignorante. Questi, purche faccia sganasciar la gente per le risa, non la perdona nè all'onestà, nè alla religione: laddove il savio va spargendo con garbo, e opportunamente tra suoi parlari ingegnose facezie, dalle quali risulti un riso moderato, ma sempre a qualche onestissimo frutto d'utilità, o d'ammonizione congiunto. E questo dovrebbe essere il ridicolo delle Commedie lavorate secondo l'arte, e da rappresentarsi a persone ben nate, e savie, le quali vogliono moderatamente ridere con profitto. Viri sapientis animus laxari vult, non solvi (a).

"Ma come poi svegliar potrebbesi il riso nel-- le Commedie? Veramente l' arte, e la regola (dice il P. Rapino) vi han poca parte, e quell' Aristotele, the sa così bene insegnare a far piangere, non da alcun formale precetto a far ridere. Del resto, la via lodevole, e sicura è quella di rappresentare nel più eminente lor grado i costumi popolari, cioè un parlatore, un avaro, un cortigianello, un vantatore, una donna vana, un servo sciocco, un giudice interessato, un procuratore ignorante, un astuto artigiano, e tante altre maniere di costumi, che tuttodì si mirano fra gli uomini di basso, o mezzano stato. Ma debbono tai vizi con tal grazia esprimersi, e con tal garbo dall'accorto, e virtuoso poeta, che gli spettatori sieno mossi ad abborrirli, non ad invogliarsene.

Io poi non credo, che possa raccogliersi un tal frutto da molte delle odierne Commedie, le quali altro non insegnano, che l'arte indegna di fare all'amore, nè altro fonte in esse trovasi del ridicolo, che il disonesto. Ma proprio della gente ignorante è il saper far ridere con disoneste immagini, e con laidi sensi. E dico ignorante, anche perchè tali Commedie contrarie sono direttamente alle leggi della vera Commedia; e per tal motivo sono anche ripresi i più famosi comici

<sup>(</sup>a) V. Heins. Dissert. de Comad.

fra i Latini Plauto, e Terenzio dal Boccaecio autore per altro del tanto licenzioso Decamerone. Tra gli antichi comici Poeti, dice egli (a), ve ne furono alcuni de' poco onesti, come Plauto, e Terenzio, che perciò sono paruti con le loro vergognose invenzioni macchiare la splendida gloria della Poesia. E veramente Plauto, Aristofane, e Terenzio (dice il Muratori) (b) se alle altre virtù delle lor Commedie avessero congiunto ancor la modestia, e la verecondia, maggior commendazione meriterebbono a nostri tempi. E pur codesti comici antichi per opinione del-Garzoni ( Piaz. univ. v. Com. ) sono assai meno riprensibili de' moderni, de' quali ei dice: quei comici profani, che pervertono l'arte antica, introducendo nelle Commedie disonestà, e cose scandalose, non possono passare senza aperto vituperio, infamando se stessi, e l'arte insieme con le sporcizie : e quanto maggiore ornamento acquista l'arte comica da precedenti, tanto maggiore infamia trae da costoro.

Gli stessi autori Francesi citati dal Muratori (ivi) si scagliano contro il loro Moliere per le sue scandalose Commedie. Il Moliere, dice il Sig. Baillet (c), è uno de' più
pericolosi nemici, che il secolo, o sia il mondo abbia svegliato contro la Chiesa di Dio a
E de' comici di tal fatta disse Lattanzio;
(Lib. 6. 20.) che docent adulteria, dum fingunt, de simulatis erudiunt ad vera.

g. VI.

<sup>(1)</sup> Geneal, degli Dei L. 14.

<sup>(</sup>b) Perf. Poet. T. 2. 1. 3. c. 5.

<sup>(</sup>c) Tom. 4. Jugemens des scavans.

# 5. VI. Suggetto, e intreccio delle Commedie.

Il Suggetto, o sia l'argomento delle Commedie, e i nomi delle persone sono per lo più interamente finti, come nella commedia nuova degli antichi; purche si serbi il verisimile. Dissi per lo più; perchè non ci è divieto alcuno, che la commedia possa costituirsi di suggetto già saputo, o vero: laonde, per sentimento del Muratori, biasimar non si può chi ha fatto servire qualche Novella del Boccaccio per fondamento d'una commedia. Benche più lodevole impresa è il fabbricar del suo questi drammi, e inventar tutto l'argomento, giacche il verisimile richiesto nelle commedie non si espone, come si è di sopra accennato, a verun pericolo, come avviene nelle tragedie

Ma il miglior libro, d'onde cavare abbondanti Suggetti per le commedie; è il gran libro del Mondo, dove si leggono i vari geni, costumi, e vizi delle nazioni, per metterli con dolce, e non velenosa satira in ridicolo del pari, e in abbominio. E da tal libro dice d'aver tolte le sue Commedie il chiazissimo dottor Carlo Goldoni, le quali, tuttochè prive della dolcezza del verso, sono

comunemente applaudite.

Quanto all' intreccio della favola comica vuolsi massime dagli Spagnuoli, più ravviluppato, e più maraviglioso della tragica, come si è detto, essendo nelle private persone più vari, e più mirabili gli accidenti. Nel resto non riescono meno plausibili delle favole di Viluppo le favole di carattere, quando i caratteri son lavorati al tornio della na-

tura, e sul gusto del paese, dove si rappresentano, come dopo molta sperienza del Teatro ci fa sapere il medesimo gran comico Goldoni, il quale su quest'altro libro del Teatro ha imparato, (dic'egli nella Pref. del 1. T. delle sue Commedie ) Con quai colori si debban rappresentar sulle scene i caratteri, le passioni, gli avvenimenti, che nel libro del mondo si leggono . . . E a distinguere ciò ch'è più atto a far impressione sugli animi, a destar la maraviglia, o il riso ... in modo però, che non urti troppo offendendo ec. Alla pag. 7. si scaglia col Grisostomo, e Tertulliano contro gli amoreggiamenti scandalosi ec. de teatri: e però comincio a dubitare, se l'uomo prudente, la Pamela, la Vedova scaltra, e qualche altra commedia, (che pajono urtar troppo offendendo la modestia della Famigliuola innocente ) sieno di un comico sì zelante.

Finalmente è da avvertire col Menzini (Art. Poet. L. 2.) che non sempre, e poi sempre s'intrecci il nodo delle commedie per via di

lettere, o di ritratti.

E qui non si convien, che addietro lassi; Ch'oggi senza la lettera, o'l ritratto

Non par, ch' alcuna per commedia passi. O venga poi a svilupparsi l'intrigo sempre per via di sponsali.

Ne dissimil da questa è l'altra taccia, Di sempre terminar negli sponsali,

E tener sempre una medesma traccia.

Quasi la dubbia vita de' mortali

Sia scarsa di si fatti altri accidenti, Or funesti, or felici, or buoni, or mali. §. VII. Stile, e verso della Commedia.

Lo stile, che alla Commedia si conviene è il semplice, e naturale, benche Orazio Art. Poet. dica:

Interdum tamen & voces Comædia tollit, Iratusque Chremes tumido delitigat ore. Qual differenza sia tra lo stile tragico, e il comico, si è al s. xi. della Tragedia a suf-

ficienza spiegato.

Quanto al verso, per avviso di Orazio Sat. 4. lib. 1., e secondo han praticato i latini comici Plauto, e Terenzio co loro prosaici giambi, si accosti per quanto si può alla prosa, e al parlar famigliare.

Idcirco quidam, Comædia nec ne poema Esset, quæsivere, quod acer spiritus, ac vis Nec verbis, nec rebus inest; nisi quod

pede certo

Differt sermoni sermo merus loc.

Quindi fra i Toscani l'Ariosto fu il primo a mettere in opera nelle sue commedie l'endecasillabo sdrucciolo sciolto, che molto si avvicina alla prosa. Un tal verso Ariostesco è stato imitato da Pierjacopo Martelli sua graziosissima Commedia intitolata: Che bei pazzi. Altri hanno adoperato gli endecasillabi sciolti, ma frammischiati di versi piani, e sdruccioli, e tronchi, con una studiata negligenza, quanto al suono, terminandoli con monosillabi, e con articoli, o segni de' casi. Tali sono fra le antiche le commedie di Gio: Maria Cecchi Fiorentino, imitato dal Maffei nella sua Commedia delle Cerimonie. Possono anche frammischiarsi agli endecasillabi i settenari o sciolti, o con qualche rima accidentale, come si è detto del verso tragico.

#### CAPO ULTIMO.

Di altre spezie di Drammi.

S.I. Della Tragicommedia.

Ja Tragicommedia è una spezie di componimento drammatico, che rappresenta qualche azione accaduta fra persone eminenti, il cui evento non è infelice, e in cui si ammette una mistura di caratteri men serj.

In somma è un mescuglio di Principi, e di privati, ed è il solo caso, in cui si permette alla Commedia d'introdurre Re, ed eroi.

Per la Tragicommedia v'è stato fra' moderni critici un gran piato. Da altri si condanna, come mostruosa invenzione di alcuni moderni, i quali ad onta delle Muse hanno introdotto un Dramma ignoto agli antichi, che è ne carne, ne pesce. Ne suffraga il dire, che il Ciclope di Euripide abbia forma di Tragicommedia, rappresentando da una parte giuochi, e burle; e dall'altra gravità di personaggi, e termini con lieto fine, cioè con lo scampo de' compagni d'Ulisse, e degli scherni di Polifemo: non suffraga, dicono, tutto ciò; venendo riputato un tal dramma azione satirica, e non Tragicomica: e così dichiarolla fra gli altri il Patrizi nella sua poetica, dicendo: il Ciclope d'Euripide non è Tragedia, ma Satira per le persone, che vi entrano più che d' Ulisse, e di Polifemo, cioè Sileno, e coro di Satiri.

Neppure vale (ripigliano) l'addurre l'Anfitriofitrione di Plauto, il quale nel Prologo fa.

Quid contraxistis frontem? quia Tragædiam Dixi futuram hanc? Deus sum, commutavero

Eandem hanc; si voltis loc.

Faciam ut commista sit Tragicomedia.

Ma chi non vede, che Plauto non parla sul serio? quasi voglia schermirsi da coloro, che l'accusassero, che troppo innalzasse la commedia, facendola uscire da' suoi termini con l'introduzione de' Dei interlocutori. Egli in ciò dimostra di non voler contendere con essi loro, è burlando pare, che dica loro; pigliatela come volete, se non vi piace come Commedia, ricevetela come Tragicommedia.

Non mancano tuttavia critici di buon naso, i quali piglian le parti della tragicommedia. Lascio stare quanto ne dice il Guarini nel Compendio della Poesia Tragicomica opera tratta da due Verati dal medesimo composti in difesa del suo Pastor Fido: riferisco soltanto quanto ne scrivono altri mae-

stri sceveri d'ogni impegno.

Il P. Alessandro Donati de Art. poet. lib. 2. sostiene, che non fu mica ignoto ad Aristotele un tal componimento misto di persone vili, ed illustri: dicendo egli al capo undecimo della Poetica, tale appunto essere l' Odissea di Omero. Secundo loco sequitur, que a nonnullis in primo collocatur, illa ex duplici genere compositio; quo ordine Odyssea est, ut que diversa ratione partim ex PRÆSTANTIORIBUS PERSONIS, PAR-TIM EX HUMILIBUS constet. E benchè quivi del doppio fine fausto, ed infausto dell'Odissea si ragioni, come vuole il Robortello; tuttavia non si esclude dal filosofo la mescolanza di due generi di persone, essendo nelmell'Odissea le illustri, quali sono Ulisse, Penelope, Telemaco, e i Rivali: le vili, quali sono il Bifolco, la Nutrice, e le Serve, e tutte di varia fortuna. Quindi se dell' Odissea formar si volesse un dramma, sareb-

be una spezie di tragicommedia.

Potrebbesi anco addurre l'autorità del Suida (a), e di Alessandro Sardo (b), che così
ne parla: Dalla Tragedia, e dalla Commedia
vennero le rintoniche Favole da Kintone Tarentino vilissimo, e ridicolo giuocoliere, ed
erano Favole piene di ridicoli, le quali chiamano Italiane Tragicommedie, ovvero Ilarotragedie. Di questo poeta si trova menzione
presso Ateneo Lib. 3. che ne cita una commedia intitolata l'Anfirrione. Il medesimo
Ateneo dal Patrizi citato parla d'un tale Alceo Ateniese, che compose un Poema col titolo di comico-tragico.

Adunque la Tragicommedia non è d'invenzione così moderna, come si crede, e non è affatto vero, come vorrebbe il Signor Dacier, che gli antichi nulla sapevano di tali componimenti. E però non è degno di riprensione il Guarino per aver composta la Tragicommedia del Pastor Fido senza licenza di Aristotele, e senza niuno esempio degli antichi (che pur non sarebbe un gran peccato); ma più tosto per averfatto, come osserva il Muratori, (c) Un componimento degno bensì di gran lode: ma difettoso nel fin politico del vero Teatro; cioè nel giovare al popolo, veggendosi quivi non riprovata, ma persuasa da i consigli d'una Corisca, dall'esempio di

<sup>(</sup>a) Apud Pitisc.

<sup>(</sup>b) De Rer. inv. lib. 1.

<sup>(</sup>c) Perf. Poes. T. 2. lib. 3. c. 6.

Dorinda, e da altri non pochi ragionamenti tanto più perniziosi, quanto più teneri, l' impudicizia, e la follia de' bassi amori.

Altri finalmente han cambiato il nome alle Tragicommedie; chiamandole Commedie eroiche. Questo titolo da Pietro Cornelio al suo D. Sancio, che dovea, per opinione del Martelli, più tosto annoverarsi fra le Tragedie di lieto fine; delle quali parla non senza lode Aristotele. E l'istesso Martelli Commedia eroica vuol, che si chiami il suo David in Corte, e di tal titolo ne dà ragione nella Dedica alla signora Faustina Maratti Zappi, dicendole:

,, Sono alcune azioni non tragiche, le quali, secondo il mio credere, per utile della Repubblica dovrebbonsi in scena rappresentare. Sono queste certe azioni private
di grandi, e riguardevoli personaggi, essendochè i Principi ancora operano alle
volte secondo la necessità dell'umana natura, che ne fa soggetti alle passioni; di
modo che, se si riguarda l'azione, potrà
dirsi comica, ma perciocchè viene questa
condotta al suo fine da persone di pubblica dignità, il dramma che la contiene, si
potrà dire Commedia eroica.

Chi più ne vuol sapere, legga, oltre alle menzionate difese del Guarino, l'Apologia contra l'autor del Verato di Jason de Nores. Il trattatello sopra la Tragicommedia del P. Masenio nella sua Palæstra Eloquentia ligatæ Part. III. Il Proginnasma 56. Vol. 4. di Udeno Nisieli: e il libro della Tragedia di Vincenzo Gravina, dove senza tante sirimonie si mette alla berlina il Pastor Fido del Guarini.

g, II.

#### 6. II. Della Favola Pastorale.

Molti autori, salvo gl'Inglesi, definiscon la pastorale; un'Opera drammatica, dove i personaggi sono vestiti simili alle ninfe, ed a' pastori, e trattasi de'loro propri amori. La scena è sempre ne campi, o ne boschi; e

però dicesi anco Favola Boschereccia.

Dalle pastorali, ma rozze, ed imperfette de' contadini pieni di vino nacquero poi gli altri Drammi regolati, come s'è detto di sopra. Fra i Toscani Torquato Tasso è riputato inventore della Favola Pastorale perfetta, com'è il suo Aminta: benchè il Guarini ne' suoi Verati dia tal gloria ad Agostin de' Beccari Ferrarese, autor della Pastorale, intitolata il Sagrificio rappresentata la prima vol-

ta in Ferrara nel 1573:

Da quanto abbiam detto dell' Egloghe potrebbe cavarsi l'interiore artifizio delle Pastorali. Del resto voglio qui avvertire col Crescimbeni Dial. v. Vol. 6., che gli eroici argomenti ripugnano non poco all' essenza della Favola Pastorale; contuttociò non solo non è vietato, ma lodevole si giudica il trattarvi in forma eroica, cioè nobile, e astratta dal costume vile quegli argomenti, che ad essa non disconvengono: sì perchè le Favole Pastorali, quantunque pel carattere si appartengano alla comica, non sono totalmente dirette al riso, com'è la commedia; anzi più tosto tendono alla commiserazione, che risguarda la tragica, ricevendo in se gli avvenimenti tragici più volentieri, che d'altra sorte; sì perchè, sebbene tra i pastori è inverisimile la favella sublime degli eroi; non sono però inverisimili i buoni costumi, e i . . I

buoni abiti, mercè de'quali possono anche i pastori, per quanto sopporta la lor condizione, operare in forma eroica, e le loro rustiche azioni vestire di nobiltà. Tale appunto è la bellissima Favola Pastorale dell' eruditissimo Cardinal Pietro Ottoboni intitolata l'Amore eroico tra' pastori, dove si trattano i semplici, e innocenti amori di Eurilla, e di Liso.

Famosa ancor è la Favola Boschereccia di Guidobaldo Bonarelli col titolo di Filli di Sciro: e dalla sottile, ed aurea difesa, che l'autor ne pubblicò con le stampe, molte, e belle dottrine su questo genere potranno apprendersi. Gran lode pure ha riscosso a tempi nostri la morte di Nice dramma pastorale di Panemo Cisseo Pastore Arcade, con alcune osservazioni di Alcisto Solajdio P. A. stampata in Genova presso Bernardo Tarigo 1754.

## 6. III. Della Satira scenica.

Ebbero i Greci un Poema rappresentativo, ch'era un'imitazione di Semidei, che tali i Satiri, i Titiri, i Sileni si riputavano, anzi Dei per alcuni, o vulgo degli Dei : sia poi, che da Fauno, o da Saturno nascessero, secondo la varia opinione de mitologi. La loro forma fu reputata mezzo umana, e mezzo caprina, e perchè alle bussonerie, ed alle ingiurie inclinavano, furono poi detti Sileni, massimamente allorche deformati con ceffi orribili di vecchiardi apparivano. Era dunque la Satira un dramma, che nè Tragedia, nè Commedia potea dirsi; ma una terza spezie di rappresentazione, in cui s'imitan quei Satiri, e quei Sileni non tanto nella figura, quanquanto nel costume maledico. Nel Ciclope già mentovato di Euripide abbiamo un esempio dell'azione satirica de' Greci. De' Latini, dice il Martelli (a) non ce n'è rimasto perfetto esempio; ma solo, una ben piccola idea nel Drammetto della Podagra lasciatoci da Licinio. Fra i Toscani il primo componitore di tal dramma fu Gio. Battista Giraldi Cintio, il quale l'anno 1545. diede fuori una Satira, intitolata Egle, divisa in cinque atti intersecati dal coro, con più scene per atto, nella quale molti Satiri, e Ninfe ragionano. Un' altra ne ha composta Pierjacopo Martelli, intitolata Il Piato dell' H, ma brevissima di quattro sole scene. Il Boileau ne ha dato anche un perfetto esempio nel suo idioma Francese, perseguitando colle suo innocenti, e pungentissime Satire la falsa letteratura.

### S. IV. Della Farsa.

La Farsa era nella sua origine un giuoco, o trattenimento de ciarlatani, e de loro buffoni in mezzo la strada, per raccogliervi la bassa gente. La voce è Francese, e significa ripieno per la varietà de giuochi, e degli scherzi, co quali era mischiato il giuoco. Altri la derivano dal latino Facetia, o Farcire, riempiere.

Al presente la Farsa è portata dalla piazza al teatro, ed è divenuta una spezie di Commedia, o divertimento degno di ascoltanti migliori. Il suo fine è puramente di piacere, e non lascia cosa, che possa contribuirvi, comunque sia stravagante, e inusitata. Ouin-

(a) Pref. alla Sat. del Piato dell' H.

Quindi il Dialogo è ordinariamente di modo basso, le persone d'ordine inferiore, la favola, o l'azione triviale, e ridicola; e la natura, e la verità in ogni parte esaggerata. per destare un ridicolo più palpabile: e nelle occasioni mette da parte le leggi delle regolate Commedie. Una Farsa graziosa abbiamo nel Teatro Italiano del Martelli, intitolata A Re malvagio Consiglier peggiore, in cui gl'interlocutori sono Esopo con sei bestie; il lione, la volpe, il cervo, l'asino; il porco, el'agnella: il Coro è di quadrupedi, di galli, e di galline: i mimi sono le scimie. L' idea di questa Farsa dice d'averla tolta da una certa Tragedia di bestie in lingua greca, intitolata Galeomyomachia, che vale in nostro linguaggio guerra di gatti, e di topi in versi jambici composta; essendo gl' interlocutori sorcini Creillo dallo strido di quell' animale così nominato: Piroclope, cioè rubatore di cacio: vi ha un coro di ancelle tutte tope: vi ha il topo trombetta, è vi ha la topa generalessa.

Altre Favole drammatiche capricciose, e irregolari, che da' Teatri non musicali si sono rappresentate, come sono la Ditirambica, la Marittima, il Dialogo, la Rappresentazione posson vedersi nel Teatro Italiano del Martelli. E non è da tacere la Favola Pescatoria da Antonio Ongaro inventata, e con molta leggiadria messa in opera, come si vede nel suo Alceo, benchè lavorato sul modello dell' Aminta del Tasso. Resta solo a dar qualche contezza del teatro musicale.

#### §. V. Del Dramma per Musica.

Ella è quanto curiosa a trattarsi, tanto difficile a sciogliersi la gran (quistione; se le Tragedie, e Commedie degli antichi Greci, non solamente ne' Cori, ma ancora negli Atti si cantassero interamente, e con musica vera. Leggasi interno a ciò l'erudita, e ben lunga dissertazione del Muratori. Veramente da varie conghietture, e testimonianze addotte dal Gravina (Trag. pag. 73. e seg.) pare, che il canto convenisse a proporzione a tutte le parti della Tragedia, e dico, a proporzione, perchè altro (dice questo critico ) era il canto de' Cori, ed altro delle Scene: il primo era il Melos, il secondo era il numero, o l'armonia: come appunto in oggi distinguesi ne' Drammi il canto del recitativo, ch'è più semplice, e naturale, da quello delle ariette.

Checche ne sia degli antichi, son io forzato a dispetto di quel genio, che ho per la musica, a riferire con la maggior brevità alcune poche cose del molto, che ne han detto in contrario i Maestri dell'arte poetica, e i componitori stessi di sì fatti Drammi per Musica. Scelgo fra i Maestri il Muratori, e il Martelli: fra Componitori Apostolo

Zeno, e il Maffei.

Il primo adunque (a) fa una lunghissima concione contro la Musica teatrale d'oggidì, e ne annovera i gravissimi difetti, de quali altri si oppongono al buon costume, ed altri alla buona poesia. La Musica teatrale, dic'egli, è condotta ad una smoderata effe-

<sup>(</sup>a) Tom. 1. Perf. Poes. 1. 3. c. 5. e 6.

minatezza, onde ella è più tosto atta a corrompere gli animi degli uditori, che a purgarli, e migliorarli come dall' antica Musica si faceva. Quindi adduce l'autorità de'savi antichi (a), da quali fu altamente biasimata la musica effeminata come corrompitrice del popolo. Ed ecco (conchiude) il primo difetto de moderni Drammi, che per avventura è il più considerabile, benchè il meno osservato. Vorrebb' egli aggiugnere il gravissimo danno, che viene alle città per cagione de professori stessi della Musica dell' uno. e dell'altro sesso: ma se ne astiene con artifiziosa reticenza, e passa a' difetti della poesia, la quale la fa da serva della Musica, de' Maestri di cappella, e de' cantanti. Dice inoltre, che i poeti non possono comporre cosa perfetta in genere di Tragedia, e quand' anche la componessero, mai non s'ottiene il fine di essa, non isvegliandosi nell' uditore nè il terrore, nè la compassione, anzi niun nobile affetto, allorchè si cantano i Drammi. Che a cagione degl' inesperti Musici non riesce naturale l'azione imitata. Che le ariette intrusevi la rendono inverisimile, e molto ridicola. Che non par probabile a' buoni intende ti de costumi, e per lo più sia cagione di riso, quel far ne' Drammi, che tratto tratto gli amanti si vogliano uccidere, perche non sono assai felici le loro faccende, e che tanti Principi, e Regnanti rinunzino allegramente per cagion d'amore al Regno, o cerchino di saziar colla morte la crudeltà delle donne. Che finalmente i moderni Drammi considerati in genere di poe-

<sup>(</sup>a) Cic, lib. 2. de Leg. Quintil. I. 1. c. 10. Plutarch. de Mus.

sia sono un mostro, e un'unione di mille inverisimili.

Ascoltisi ora il Martelli, il quale alla Sess. 5. del suo Dialogo, per bocca del suo impostore Aristotele con grazia, e garbo satirico lungamente discorre sul Meladramma, facendo delle prevenzioni a chi s'impegna in simili componimenti, e insegnandogli il non men difficile, che difettoso loro artifizio. Le prevenzioni a un di presso sono: che il Poeta prima di eleggere l'azione disamini la capacità del teatro, la fama del Maestro di cappella, e de'cantanti, per disporre l'Opera a lor genio. Sopra tutto esplori l'intenziope dell'Impresario, cioè quante mutazioni di scena egli voglia ordinare al pittore; se commette macchine all'ingegnero, e quali abiti contenga la sua guardarobba; e se vuol framezzare gli atti con qualche leggiadro balletto.

Prevenuto di tali cose avrà l'avvertenza di scegliere una Storia favolosa mista di Numi e di Eroi; o una Storia vera di Eroi per fondamento all'azione, capace di tali avvenimenti, che possano agevolmente nel dato l'eatro rappresentarsi; capace di tai personaggi, che adattar si possano a quelle voci, che son de+ stinate, e conferitala coll' Impresario, e col compositor della Musica, se ne riceva pris ma l'approvazione, e poi metta mano a disporla. L'uso comanda, che il melodramma sia diviso in tre atti. Nell' ingresso della favola (scordandosi de modesti principi della Tragedia) il teatro si vegga guernito di personaggi con qualche apparenza, che desti la maraviglia. Uno sbarco, una moresca, uno spettacolo di lottatori, o di altra simil cosa fanno inarcar le ciglia degli spettatori. Nel

secondo atto si pensi al viluppo tanto delle azioni, quanto delle passioni. I leggieri equivoci, i travestimenti, i biglietti, i ritratti così sospetti a' tragici, sieno a' melodrammatici in maggior pregio. Sia tale intrecciamento ingegnoso, e sia più a cuore il mirabile, che il verisimile. Le passioni sien varie, ed opposte: ma l'amorosa passione di tutte l'altre trionfi, la quale, perchè più comune, più piace al corrotto genio degli nomini.

Nel 3. Atto si pensi allo sviluppo, e sia pur anche per macchina, se lo permetterà l' Impresario; che certamente sara più accetto per la maraviglia dell'apparenza, ancorche il nodo per avventura non meriti d'incomodare un Nume a scender dal cielo per iscioglierlo.

Nelle Agnizioni si creda facilmente a un abito improvvisamente cangiato, a certi arredi, e segni trovati nella cuna del personaggio, quando era bambino, e simili. Le Peripezie sieno sempre di mesta in lieta fortuna, nella quale termini il Melodramma per lo mezzo degl'Imenei. Dopo tale economia dell'azione, si divida ciascun atto in scene; ma con quanto stento! per far comparire egualmente i principali, e incontentabili cantanti: e ciò con riguardo alle voci, secondo l'intenzione del Maestro di cappella.

Quindi si metta in versi il Dramma, che costa di Recitativo, e di Ariette. Il recitativo dovrà chiudersi in verso endecasillabo mischiato col settenario: non sia troppo lungo, per non recar tedio. Le ariette sieno o semplici, o composte. Semplici sono quelle, che ad una voce, Composte, quelle che a due, o che a più voci si cantano: quelle a due voci si chiamano Duetti: quelle a più voci Cori.

Que-

Queste ariette si compongono di più metri, (come abbiamo detto nell' Introduzione, parlando delle Cantate, dove potra rilevarsi l'esteriore artifizio del Melodramma). Solamente, ripiglia il Martelli, si raccomandano nelle ariette le comparazioni di farfalletta, di navicella, di augelletto, o di ruscelletto, o altre proposizioni generali da valersene (non so se onestamente) nelle conversazioni. Che pazienza!

In somma si suda meno a comporre una buona, che una cattiva Tragedia, e si deduce dal già detto, che il Melodramma è un' imperfetta imitazion de' migliori, e in conseguenza un' imperfetta Tragedia, che non può vivere con applauso fuor delle note, e del canto. Nè son diversi i sentimenti del Crescimbeni (a), e del Gravina nel Tratto della Tragedia.

Apostolo Zeno poi uno de' più celebri componitori di questo genere di poesia in una lettera al Sig. Muratori (b): Circa i Drammi, dice, per dir sinceramente il mio sentimento, tuttochè ne abbia molti composti, sono il primo a darne il voto della condanna. Il lungo esercizio mi ha fatto conoscere, che dove non si da in molti abusi, perdesi il primo fine di tali componimenti, che è il diletto. Più che si vuole star sulle regole, più si dispiace; e se il libretto ha qualche lodatore, la scena ha poco concorso.

Tanto ancor dice il Maffei nella Prefazione del suo Teatro Italiano, e si ripete dal Becelli nella Prefazione della Ninfa Fida, Dramma per musica dello stesso Maffei; cioè, che

<sup>(</sup>a) Ist. l. 1. pag. 71. e Coment. l. 1. c. 12. (b) V. Perf. Poes. T. 2. l. 3, c. 3,

dopo la maniera, che ora corre di musica ne' nostri Teatri, i Drammi non sieno altro, che un'arte storpiata in grazia d'un'altra, e dove il superiore serve all'inferiore, e dove il poeta quel luogo ci tenga, che tiene il

violinista, ove suoni per ballo.

Parmi d'aver detto abbastanza della Poesia Teatrale, per cui non si può dar altra regola, che il piacere, e l'applauso del popolo, essendo pur troppo vero, quanto dice il Sig. Bordellon in uno de'suoi dialoghi: Che in tutte le altre cose i filosofi insegnano al popolo; ma nelle cose del Teatro il popolo è quello, che insegna a i filosofi. In fatti Aristotele raccolse le sue regole dall'osservazione di ciò, che universalmente piaceva, e perciò quel che piace anche oggi, non dico già a quel minuto popolo, che delle sfacciate buffonerie molto si compiace; ma a più intendenti, e a più saggi può, e dee servire di regola.

## (a) LEZIONE

TRATTA DALL'OPERA INTITOLATA

# RIME E PROSE

DEL SIGNOR

#### MARCHESE SCIPIONE MAFFEI

Stampata in Venezia l'Anno 1719.

Posciache, o gentilissimi-Compastori, seguendo quel generoso istinto, che vi spinge a voler richiamare una volta su i vostri colli le Muse; egli v'è pur piaciuto, che dalla tanto rinomata adunanza degli (b) Arcadi di Ro-

(a) Questa Lezione, o sia discorso fu tradotto in Francese con Note del traduttore, e inserito nel 1. Tomo della Biblioteca Italica in lingua Francese

stampato in Ginevra dal Bousquet nel 1728.

(b) Nel 1690. a 5. d'Ottobre istituitasi in Roma una conversazione letteraria in forma di Repubblica Democratica col nome di Arcadia diede principio a quella celebre Accademia, che abbracciando una gran parte de' letterati d' Italia, e non pochi anche di là da'monti, e diramatasi per altre tante colonie, quanté son le città, fiorisce ora con molta gloria. La sua insegna è la Siringa di sette canne, circondata di lauro, e di pino. L'Arcadia, d'onde prese il nome era un paese amenissimo nella parte interiore del Peloponera quivi luogo, o nome, che alla poesia non fosse consecrato, e soprattutto i due monti Liceo, e Menalo. Ivi, secondo la credenza de' Gentili, facea la sua dimora Pane Dio de' Pastori con le altre campestri Deità. Il pregio singolare di questi antichi Arcadi era presenta della vita pastorale, e la perfezion della musica.

Roma ottengasi l'erezione d'una lor colonia nelle Veronesi campagne; eccoci per la prima fiata lietamente raccolti insieme, per dar felice cominciamento alla lodevole e ben pensata intrapresa. Voi sapete, che primo fondamento di tale istituzione si è il non avere altra cura, che il coltivamento delle buone lettere: e però il tutto unicamente ordinando a nostro diletto e profitto, ci raduneremo quando, e dove più ci tornerà in grado, senza apparenza di pompa, senza distinzione di gradi, e senza solennità di funzioni, cose tutte, in cui le più belle Accademie miseramente si perdono, e per verità dallo studio diverse troppo e lontane. Nelle recite nostre, secondo l'Arcadico rito, non saremo da verun obbligo di prescritto argomento incatenati giammai: ma recherà ciascheduno quella specie di componimento, che più gli anderà a verso, ed in quella materia, ch' egli stesso si sara eletta. Per tal via non verremo a privarci di godere i migliori parti degl'ingegni, nati d'ordinario dal vario impeto della fantasia di ciascuno, e sopra i soggetti volontarj e geniali, ed al proprio talento conformi. Nostro principale scopo sara di ritornare anche in questa non ignobil parto d' Italia quel buon gusto nelle belle lettere, che nel trascorso secolo n'andò per verità non piccol tratto lontano. Ottima cosa parmi però che sarebbe, se oltre all'esempio de vostri componimenti, alcun di voi ragionasse talvolta dell' Italiana Poesia, e de' suoi diversi caratteri, e delle principali sue perfezioni. Per l'odierna conversazione, che possiamo dire esser anzi un invito alle future adunanze, ho determinato, poichè vi piace, che io alcuna cosa dica, di porvi innanzi

nulla più, che un breve quasi Catalogo di quei poeti, che l'Arcadia riconosce per li migliori di nostra lingua, non intendendo però di far menzione di tutti i buoni, che troppo lungo il solamente ricordargli sarebbe. Sarà questo un mostrare quasi in iscorcio. quai sieno gli stili, che l'Arcadia segue, ed approva: e rimettendo a più lunghi, e meglio appoggiati ragionamenti il far conoscere in che particolarmente consistano i rari pregi di questi autori: poco in oggi ne direm di più che i nudi nomi, l'ignorazione, e l'obblio de' quali è senza dubbio la primaria cagione della caligine, in cui da tanti si giace.

Egli può credersi (a), che la nostra poesia

na-

(a) Quando, e dove nascesse l'Italiana poesia. non è cetto per modo, che dubitar non si possa. Il Quadrio Vol. 1. lib. 1. Dist. 1. Cap. 2. la stima verisimilmente più antica del dodicesimo secolo, e osserva con Adriano Valesio padre della Storia di Francia, che nel 1100. già si etano cominciati i versi in quell'idioma. Contemporanei natali, se non se forse ancora più antichi, è verisimile, che vanti pure la poesia Italiana. Tuttavolta, soggiugne il Quadrio, più vetusti versi del 1135. non si sono per anche nell'Italia trovati. Essi sono un' Iscrizione nella Chiesa Cattedrale di Ferrara sopra l'arco dell'altar maggiore, che così dice:

Il mille cento trentacinque nato Fo questo Tempio a Zorzi consecrato;

Fo Nicolao scolptore,

F. Glielmo fo l'auctore. Del resto comunemente credesi nata la Poesia Italia-

na in Sicilia nel duodecimo Secolo, quando fiori Ciullo dal Camo, o sia Vincenzo d'Alcamo Città della Sicilia, primo poeta Italiano, di cui ci rimane una Cantilena da nei sopra citata al f. XI. della Poesia Teatr. Leggasi la Dissertazione quarantesima delle Antichità Italiane del celebre Muratori Tom. 2. part. 2. dove alla pag. 223. Che i Siciliani, dice questo autore, fossero i primi a comporre versi in lingua italiana, già è stabilito da i più degli eruditi, e quei Sonetti più antichi della nostra lingua, che si son conservati, vengono atnascesse, e quasi cominciasse a balbettare nel duodecimo secolo di nostra salute. allorchè cominciò a prender forma la nostra lingua: ma fu nel susseguente, ch'ella cominciò ad acquistare non poco lustro, come coltivata da molti, che ridussero a forma certa la più parte di que' regolati lirici componimenti. de' quali sino al dì d'oggi ella si vale. Allora venne però a stabilirsi il carattere della lirica Toscana, diverso da quello della Greca, e della Latina: ma quanto questo carattere sia eccellente, in che consista la sua diversità, e perchè diverso nascesse, cose con qualche mia meraviglia non trattate da' dottissimi nostri critici, rimetteremo a miglior congiuntura. Or quelli, che in tal tempo singolar lode riportarono, furono fra gli al-

tribuiti a i poeti di Sicilia. Ne abbiamo un'idonea testimonianza nel Trionfo d'Amore Cap. 4. dove il Petrarca additando i precedenti poeti Italiani, dice;

Ecco Cin da Pistoja; Guiton d' Arezzo; Che di non esser primo par ch'ira aggia. Ecco i due Guidi, che già furo in prezzo, Onesto Bolognese: e i Siciliani,

Che fur già primi ec. La forma poi de' versi, e l'uso delle rime non appresero i Siciliani da' Provenzali, come col Crescimbeni pretendono alcuni autori; ma più presto, come col Petrarca stima il Muratori, da'Greci, e da'Latini. A buon conto, soggiunge il Muratori, ho dalla mia il Petrarca, il quale nella Prefazione delle sue Epistole fa-miliari, trastando de'libri da se composti, fa menzione delle Rime sue volgari colle seguenti parole: Pars mulcendis Vulgi auribus intenta, suis & ipsa legibus utebatur. Quod genus apud SICULOS ( ut fama est ) non multis ante saculis renatum, brevi per omnem Italiam, ac longius manavit, apud Gracorum, ac Latinorum vetustissimos celebratum ; siquidem & Romanos vulyare Rhytmico tantum carmine uti solitos accepimus. Queste parole fecero credere al Castelvetro nelle Giung te al lib. r. delle Prose del Bembo, che vanamente si Spactri (a) Guido Guinizzelli, (b) Guitton d' Arezzo, e (c) Guido Cavalcanti. Ma benche il fondo di questi ottimo sia; non pertanto, non essendo ancora la nostra lingua alla sua pulitezza ridotta, ed uscendo quelle rime quasi non ancor ben sicure ad oppugnar la barbarie, che ancora opprimeva quei tempi; appajon privi questi scrittori di quella purità, e vaghezza, che sì soave rendono la nostra poesia: onde non è da consigliarne la frequente lettura a chi non ha il segreto, per altro sì utile a chi sa valersene, di pescar nel torbido, e di cavare, come in Ennio facea Virgilio, dal fango le gemme.

Il secolo del 1300, è per le belle lettere il Magistrale; poiche ci diede que grandi, ed illustri esemplari di quanti, sto per dire, scrissero bene dopo loro. Il divino (d) Dan-

spacciano i Provenzali per padri, e maestri dell'Ita-

liana poesia.

(a) Guido Guinizzelli, o Guinicelli Cavalier Bologuese fu il primo, che incominciò a nobilitar la poesia Italiana, perchè per le sue rime, quantunque per lo più amorose, andò spargendo de' bei sentimenti, massimamente platonici; e però da Dante, che fu suo scolare, ebbe il titolo di Massimo. Non bisogna confonderlo con un altro Guido della famiglia Ghisilieri anch'egli Bolognese, e che fiori nel tempo medesimo, cioè circa l'anno 1220. Di ambedue fa menzione Dante nel Trattato della Volgare Eloquenza .

(b) Guitton d'Arezzo Cavalier Gaudente fiori nel 2250. Egli fu, o almeno credesi il primo, che regolasse, e persezionasse il Sonetto Italiano riducendolo

a quattordici versi d'undici sillabe.

(c) Guido Cavalcanti nobile Fiorentino fiori nel secolo xiii. e si distinse non meno nella poesia, che nella filo-ofia; onde compose diverse Opere in prosa, e in verso, e tra l'altre : Le Regole del bene scrivere, e il famoso poema dell'Amor terreno comentato da Egidio Colonna, e da molti altri . Mori nel 1300.

(d) Dante Alighieri nato in Firenze nel 1265. mor-

te è sì gran fonte di poesia, che per quanto se ne attinga, più sempre ve ne rimane. Il suo mirabil Poema può dirsi una prova di. quanto possa in quest' arte l'ingegno umano. Ne di picciol pregio son le sue Rime, sebbene oscurate da quelle di (a) Francesco Petrarca gran restitutore della lingua latina, grande ampliatore della toscana, istorico, filosofo, e colui finalmente, che porse agli studi migliori la mano, perchè risorgessero dall' oblivione. Ed eccoci, valorosi compagni,

to in Ravenna nel 1321. Si vuol-credere, ch'egli non per altro intitolasse Commedia il suo Poema, che per lo riso, e per le maldicenze, delle quali l'avea sparso, e non avesse altra mira nel comporlo, che di fare un misto di tutte le maniere comiche de'Greci , e de' Latini, e di tutte le sorte di Satire altresì, come dimostra l'accademico Aldeano Niccola Villani presso il Crescimbeni Vol. 1. Coment. int. all' Ist. della Volg. Poes. lib. 4. c. 1. Fra tanti comenti della Commedia di Dante il più facile, e più utile è quello del P. Pompeo Venturi Sanese. Tradusse Dante in Versi Toscani il Credo, ed altre Orazioni della Chiesa, e ciò fece per isgannare un certo Lombardo maestro in Teologia,

che il riputava eretico.

(a) Francesco Petrarca nacque in Arezzo a' 20. Luglio del 1304. Ritirato in Valchiusa 15. miglia distante da Avignone compose gran parte delle sue Opere così latine, come italiane, e fra l'altre il latino Poema dell'Africa, che in quel secolo ignorante parve una cosi gran cosa; che si vide in un giorno stesso esibita la corona d'alloro dal Senato di Roma, e da' Cancellieri della Università di Parigi: ma determinò di anteporre a Parigi Roma, dove agli &. d'Aprile dell'anno 1341. ricevette in Campidoglio la trionfale corona d' Alloro. Morì nella villa d'Arquà dieci miglia distante da Padova a' 18. Luglio del 1374. d'anni 70. Fu il suo corpo riposto avanti la porta della Chiesa d' Arquà in un'arca sostenuta da quattro colonnette coll' epitaffio seguente:

· Frigida Francisci Lapis hie tegit ossa Petrarca: Suscipe, Virgo parens, animam; sate Virgine parce,

Fessaque jam terris cali requiescat in arce .

gni, quel duce, che prima d'ognaltro l'Arcadia seguir si pregia, e seguendo il quale traviar non si può giammai: quegli che al lungo volger degli anni sempre più glorioso risorge, e di cui a gran ragione gentilmente cantò un nostro compastore:

Non sa qual dolce in se chiudan le rime, E sue speranze a fral sostegno appoggia Chi spera senza lui le glorie prime.

Dentro questo secolo assai si distinsero ancora (a) Buonaccorso Montemagno, e (b) Cino Rinuccini, e più di loro il gentilissimo (c) Cino da Pistoja, che fu maestro del Petrarca nella poesia, di Bartolo nelle leggi. Non così fortunata fu l'età del 1400. Poco in essa si attese alla cultura della nostra lingua; forse per gli studi della Greca, che allora grandemente fiorirono, e per l'uso grande della latina, e poco altresì a mantenere la gravità, e grazia della nostra poesia. Assai infelici riescono però i più di quei poe-

(a) Buonaccorso da Montemagno fiorí nel 1381. Fu uno de più felici imitatori del Petrarca. Celso Cittadini nelle sue Origini della toscana favella facendo il catalogo degli uomini illustri, che attesero a perfezionare l'idioma toscano mette il Montemagno immediatamente dopo il Petrarea.

(b) Cino Rinuccini figliuolo di Francesco, ragguardevole Cavalier Fiorentino, fu celebre circa il 1390. Le sue Rime vengono assai commendate dal Crescimbeni, che un Sonetto nel vero ne allega di buona forma, e trovansi manoscritte nella Biblioteca del Card.

Flavio Chigi .

(c) Cino da Pistoja riputato dal Crescimbeni Vol.

1. Coment. int. all' Ist. della Volgar Poes. il più dolce, e gentil poeta volgare innanzi il Petrarca. Il suo stile ha dell' antiquato, ma il pensare è ginsto. Morì in Bologna nel 1336. v. la Biblioteca Pistojese del P. Zaccaria.

1 3

poeti, e pochi altri di quel torno possono dirsi del nostro studio affatto degni, che il dottissimo (a) Poliziano, il (b) Bojardo, (c) Giusto de Conti, e (d) Lorenzo de Medi-

(a) Poliziano ( Angelo ) uno de'ristotatori della volgar poesia, e de'più dotti, e puliti scrittori del secolo xv., nacque in Montepulciano nella Toscana a' 14. Luglio 1454. è stimato dal Crescimbeni inventore del Ditirambo italiano. Il Poema, ch'ei fece sopra il Torneo di Giuliano de' Medici gli acquistò una grande riputazione, e la sua Storia Latina della Congiura. Paziana fu stimatissima. Compose molte opere in versi greci, e latini assai riputate. Morì in Firenze a' 23. Settembre 1494. Il cognome suo era Cino, o Cini, e non Bassi, o Basso. V. Crescim. nelle sue Correz. del lib. 1. dell' Ist. pag. 395.

(b) Bojardo (Matteo Maria) di Ferrara, Conte di Scandiano. La principale delle sue Opere è il Poema, o sia Romanzo dell' Orlando Innamorato. Questo autore si è modellato sopra l'Iliade d'Omero: ma se il Conte Matteo (dice l'Atanagi) fosse sì culto ne' versi eroici, come è stato ne' lirici a quel che si vede in questo Sonetto ec. il suo Orlando Innamorato sarebbe più lodato, e perfetto poema. Francesco Berni rifece con isceltezza di lingua questo poema; ma trasformollo di serio in ridicolo, e di onesto in iscandaloso. Morì in Reggio a' 20. Dicembre del 1494.

(c) Giusto de' Conti nobile Romano fiori poco dopo il Petrarca, di cui segui le orme con riputazione. Fu il più antico autore, secondo il Crescimbeni, che siasi valuto de' versi intercalari, come si vede in una sua Egloga, che comincia col seguente intercalare di.

tre versi :

Udite monti alpestri li miei versi, Fiumi correnti, e rive, Udite quanto per amar soffersi.

(d) Lorenzo de' Medici detto il Magnifico, o il Vecathio (per distinguerlo da un altro Lorenzo chiamato il Grande dell'istessa nobilissima famiglia) fu ristoratore della volgar poesia, molto adoperandosi per ritornare il buono stile del Petrarca nel suo splendore. Inventò le Stanze alla contadinesca, e i Canti carnascialeschi. E' stimato dal Crescimbeni il primo dopo Dante, che componesse Satire in terza rima, come si

ci, e in qualche parte il (a) Benivieni, (b) e Serafino Aquilano. Ma ecco finalmente l' aureo secolo XVI. che comprovò coll' esempio de'nostri l'osservazione fatta già da Vellejo Patercolo ne' latini, e ne' Greci, cioè, che gli eccellenti Professori delle belle Arti trovansi per lo più fiorire nell'istessa età. Ciò che intorno alla poetica desta singolarmente la meraviglia è l'essere stato il buon senso allora sì universale, che di tanto numero di scrittori non si sa rinvenire chi buon non sia: talche quando un'opera di quel tempo ci dà alle mani, sebben nuovo, ed ignoto ne riesce il nome, può prendersi ciecamente. Nè dee già pensarsi però, che sieno tutti sublimi, e rari, ma egli è pur vero, che non vi si trovano inezie, e che sebbene, a misura delle forze loro, chi va con più pronto, e chi con più lento passo; seguono però tutti le buone tracce, e camminano nella via dritta. Or fra gli altri leggiadrissimo oltre ogni credere è (c) il Sannazzaro nell' Egloghe,

vede ne' suoi famosi Beoni, e nella sua Compagnia del

Mantellaccio. Fiorì sul 1470.

(a) Benivieni ( Girolamo ) fiori nel sec. xv. scrisse alcune Rime spirituali da noi sopra citate al Cap. 3. delle Canzonette. Il Dialogo di Antonio Manetti sopra il sito, la forma, e misure dell'Inferno di Dante fu disteso di pianta dal Benivieni.

(b) Serafino Aquilano, o dall'Aquila fu Cavaliere della religione militare di S. Gio. Nelle sue Poesie, più che la sodezza de' sentimenti, altro non ebbe in cura, che dilettare con bizzarri concetti, e spiritose

invenzioni. Morì in Roma nel 1500.

(c) Sannazzaro ( Jacopo ) detto pure Actius Sincerus Sannazarus celebre poeta Latino, e Italiano, naeque in Napoli l'anno 1458. Fu, secondo il Crescimbeni, il più antico poeta Toscano, che mettesse in uso il vero carattere dell' Elegia in terza rima, benghe, e nelle Rime: non può commendarsi abbastanza (a) il Bembo nelle Canzoni, nelle Ballate: e in quanto ha scritto è superiore ad ogni lode il divino (b) Ariosto nel maraviglioso Poema, nelle graziose Satire, nelle belle Commedie, e ne' leggiadri Capitoli: gentilissime sono le Odi, e gl'Inni, e le altre cose tutte, che ci lasciò (c) Bernardo Tasso. Ma chi po-

che non si valesse di questo nome. Havvi un gran numero di sue Poesie Latine, e Italiane. Fra le latine è principalmente stimato il suo Poema de Partu Virginis: ma viene giustamente censurato per aver introdotto in un sacro Poema le Driadi, le Nereidi, le Sibille, e Proteo, che predice il Mistero dell' Incarnazione. Fra le sue Poesie Italiane la più celebre è l' Arcadia: i versi, e la prosa di quest' Opera incantano di pari colla delicatezza, e coll' elegante loro semplicità. Morì in Roma l'anno 1530. ma il suo corpo trasportato a Napoli fu sepolto in una Chiesa, che avea egli fatto edificare in onore della SS. Vergine fuori della Città. Sopra il sepoleco sta scolpito il seguente Epitaffio fattogli dal Bembo:

Da sacro cineri flores: hic ille Maroni Sincerus Musa proximus, ut tumulo.

(a) Bembo (Pietro) nato in Venezia nel 1470. morto l'anno 1547. poeta Italiano, e Latino. Leon X. creollo suo Segretario, e Paolo III. fecelo Cardinale. La sua Storia di Venezia gli ha fatto un grande onore. La Ganzone sopra la morte di Carlo suo fratello è uno de' migliori suoi componimenti. Nel Tomo xxix. degli Opuscoli Calogeriani ci è una buona apologia del Bembo.

(b) Ariosto (Lodovico) soprannominato il Divino. Il suo Orlando furioso è un capo d'opera da paragonarsi in molte cose con Omero, e con Virgilio. Fu inventor delle Commedie in versi sdruccioli. Fu coronato in Mantova dall' Imperator Carlo V. l'anno 1532. Morì in Ferrata sua patria nel 1533. a' 6. Giugno d'anni 59., e giace in S. Benedetto.

(c) Bernardo Tasso da Bergamo, padre di Torquaso: su uno degl' introduttori della maniera greca nella lirica italiana, e inventore degli Epitalami. Dalle sue Odi trassero, secondo il Crescimbeni, l'origine le potrebbe favellar degnamente del (a) Casa, ed ammirare abbastanza la bellissima sua particolar maniera di verseggiare? E in qual parte trovar potrebbonsi i più perfetti, e preziosi Sonetti di (b) Angelo di Costanzo? E dove le migliori Canzoni, che di (c) Luiosi

gi

Canzonette appellate, Anacreontiche. Anton Federice Seghezzi ha scritto accuratamente la Vita di Bernardo Tasso nato nel Novembre del 1495, morto nei Settem-

bre del 1569.

(a) Casa (Giovanni della) gentiluomo Fiorentiano, e letterato de' più famosi del secolo xvi. Abbiamo di lui diversi libri Italiani in versi, ed in prosa scritti con molta dilicatezza. Il suo Galateo è la più stimata fra le sue Opere in prosa. Fu Arcivescovo di Benevento, ed impiegato in vari rilevanti affari da' Sommi Pontefici: ma quella stessa poesia (dice il Crescimbeni) che tanta gloria gli procacciò scritta da lui onestamente, trattata alcuna volta con qualche lascivia gli tolse peravventura di conseguire molto maggiori dignità al suo gran merito ben per tutt' altro dovute. Morì in Roma l'anno 1556. Fu seppellito in S. Andrea della Valle, ed Orazio Rucellai suo nipote gli fece l'Epitaffio.

(b) Angelo di Costanzo storico, e poeta Italiano, Signore di Cantalupo, nacque in Napoli circa il 1507fiori circa il 1550., e aggiunse di là dal 1585. Ad esempio di Monsignor della Casa distaccossi dalla troppa religione verso il Petrarca, e lo stile accomodò alla propria inclinazione, e genio; riconoscendo nondimeno
la maniera petrarchesca come base, e fondamento di
ben comporre liricamente. Berardino Rota su suo maestro nella poesia, nella quale di gran lunga lo superò.
Abbondanti netizie d'Angelo raccolse Gianbernardino
Tasuri, che sono inserite nel Tomo X. della Raccolta

Calogeriana p. 27.

(c) Luigi Tansillo da Nola, nato verso il 1510. Nelle sue Canzoni dopo il Petrarca non ebbe uguale. Compose d'anni 25. in ottava rima il Vendemmiatore, di cui, perchè indecente, e licenzioso, ebbe a pentirsi, e in età più matura, per rimediare al fa io commesso, compose le Lagrime di S. Pietro, Poema, per avviso del Crescimbeni, maraviglioso, e incomparabia

Dig Led by Google

gi Tansillo? Or dove lasciamo il (a) Molza, (b) il Trissino, (c) l' Alamanni (d), il Muzio

le, che su poi ridotto alla sua vera lezsone da Tommaso Costo Napolitano, e tradotto in Francese dal Malerhe. Fiori oltra il 1570. La migliore edizione delle sue opere è quella di Bologna del 1711.

(a) Molza (Francesco Maria) Modanese: acquistossi una gran riputazione co'suoi versi latini, e ita-Jiani. Sono principalmente stimate le sue Elegie: i suoi Capitoli burleschi vanno impressi col nome di Ma-

rio Molza. Morì nel 1544.

(b) Trissino (Gio. Giorgio) di Vicenza. Fu il primo, che l'Epopeja, e la Tragedia toscanamente componesse secondo le regole de'maestri Greci, e Latini, come dimostrano il Poema dell'Italia liberata, e la Sofonisha Tragedia in versi sciolti, de'quali è riputato l'inventore: ancorchè, dice il Crescimbeni, l'essere stato troppo religioso osservatore de'suoi maestri in queste Opere, non poco gli moccia. Morì nel asso. Il Signor Castelli erudito Vicentino ne ha scritta la Vita.

(e) Alamanni (Luigi) nacque in Firenze l'anno 1493. morì in Amboise di Francia nel 1356. Dee riporsi l'Alamanni tra' buoni poeti Toseani di questo secolo xvi., avendo professato le specie tutte di tal Poesia, tra le quali è da ricordarsi la Coltivazione in verso sciolto, che è uno de'più stimati poemi di nostra lingua. Si fa anche l'Alamanni autore di quella diabolica Tragedia intitolata del Libero Arbitrio, ma fu ella lavoro di Francesco Negri Bassauese apostata

della nostra Cattolica fede.

(d) Muzio (Girolamo) originario di Ginstinopoli Città volgarmente appellata Capo d'Istria nacque in Padova nel 1496. e morì nel 1576. Molto scrisseitalianamente in prosa, come in verso. Fu dotato di grande, e sottilissimo ingegno, ma inquieto, e brigoso, come il dimostra il libro delle sue Battaglie, che comprendono più Trattati scritti in diversi tempi: ma i versi lo scuopron d'animo assai differente, avendo egli poetato con somma leggiadria, e gentilezza, massime in lode della gentile, e virtuosa Tullia d'Aragona, dalla quale con prose e Rime non men leggiadre fu corrisporto. Abbiamo ancora del Muzio, l'Arre Poetita in verso sciolto, e le Annaiazioni al Petrarca.

(a) il Caro, (b) il Guidiccioni (c), i Martelli, e tanti altri di quella lunghissima schiera? La preziosa scelta di componimenti di questi autori unita dal Ruscelli, e intitolata da lui Fiori delle Rime sarà sempre atta fra le altre per se sola ad invaghir di poesia chiunque avrà fior d'ingegno. Chiuse questo secolo (d) Torquato Tasso, che tanto

(a) Caro (Annibale) da Civitanova nella Marca d'Ancona. Fu segretario eccellentissimo di più ragguardevoli Personaggi, e tale il dimostrano le sue Lettere. Fu inventore de'Sonetti Mattaccini, specie di poesia Burchiellesca, per beffarsi del Castelvetro, che gli avea censurato la Canzone de'Gigli d'oro. Il suo Canzoniero contende con quei del Casa, e del Bembo. Celebratissima è la sua Traduzione in verso sciolto dell'Eneide di Virgilio, Morì in Roma nel 1366. d'anni sopra il 39. Le Rime del Caro sono state ristampate in Venezia con accrescimento, ed annotazioni d'un Accademico Ipocondriaco, e con l'aggiunta della Commedia degli Straccioni del medesimo Caro, l'anno 1757.

(b) Guidiccioni (Giovanni) Lucchese, Vescovo di Fossombrone. Morì Governator Generale della Marca d'Ancona circa il 1541. Fu seguace del Petrarca, ma

poco curante delle chiuse de' Sonetti.

(c) I Martelli. In questo secolo xvi. fiorirono tre di questa famiglia Martelli, e tutti e tre buoni poeti Toscani: Niccolò Martelli Fiorentino, Vincenzo suo nipote, ed Ugolino Martelli, che con Daniello Barbaro fondò l'Accademia degli Infiammati di Padova,

(d) Torquato Tasso celeberrimo poeta Toscano, nacque in Sorento agli undici Marzo 1344. Fu mirabile in ogni specie di poesia Italiana. Eccellente nella Lirica per la gravità, ed estro Pindarico delle sue Canzoni: eccellente nella Comica per l'invenzione della perfetta Favola Pastorale del suo Aminta: eccellente nella Tragica pel suo Torrismondo: ma nell'Epica eccellentissimo per la sua insuperabile Gerusalemme liberata. Abbiamo pure del Tasso il Rinaldo poema, ch'ei compose l'anno 18. di sua età: la Gerusalemme conquistata, con cui pretese di riformare la sua Gerusalemme liberata censuratagli dagli Accademici della

to grido alzò nel mondo col suo Poema, e che tanto illustrò la nostra Poesia colle Rime, colla Tragedia, e sopra tutto coll' Aminta. Nè dee però lasciarsi di far qui menzion del (a) Guarini, che colla sua bella Pastorale gran pregio accrebbe alla nostra lingua, benchè colla vita nel seguente secolo penetrasse: nè dell' (b) Anguillara: ma io torno addietro, e però riscuotendomi a terminar questa serie, prendo ancora il solo (c) Gahriel

Crusea: benchè rimase questa, per sentimento universale del mondo, ad ogni invidiosa critica superiore. Cominciò pure il Poema del Genesi intitolato Le sette Giornate, che dopo la sua morte su compiuto, e dato alla luce per Angiolo Ingegneri. Chiamato finalmente a Roma dal Card. Aldobrandini nipote di Clemente VIII. gli su da questo Pontefice destinata la corona d'alloro nel Campidoglio: ma il Tasso infermossi nel tempo, che allestivansi i preparamenti, e morì il giorno innanzi a quello destinato per la solenne su gione, che su il 25. d'Aprile del 1595. nel Convento di S. Onofrio, nella cui Chiesa su seppellito.

(a) Guarini (Gio. Battista) nato nel 1538. in Ferrara, morto in Venezia nel 1613. La più celebre delle sue Poesie è il Pastor fido Tragicommedia Pastorale, la quale, secondo alcuni, ha disputato il posto d'anzianità all'Aminta del Tasso, che si pretende essere stata la prima a comparire sulla scena. In molti luoghi son così somiglianti questi due Poeti in queste loro Favole, che pare, che l'uno abbia copiato dall'altro. Veggasi principalmente il Coro dell'Aminta, che principia; Oh bella età dell'Oro, e quello del Pastor fido, che comincia parimente; Oh bella età dell'Oro,

(b) Anguillara (Gio. Andrea dell') da Sutri. Fiori nel Pontificato di S. Pio V. su buon poeta tragico, comico, e lirico: scrisse alcuni Capitoli burleschi, ma l'Opera, che gli sa più onore è la traduzione in ottava rima delle Trasformazioni d'Ovidio, della quale, allorchè egli la componeva, giudicò il Varchi; che i Toscani avrebbero annio Ovidio più bello, che i Latini. Visse sempre povero, e morì in Roma in un'osteria.

- (e) Gabriello Chiabrera, nacque a' 18. Giugno del

briel Chiabrera Savonese, quale a questo secolo ascriveremo, come nato nella metà di esso, benchè co' lunghi anni molto oltre nell'altro si avanzasse. Questo, gentilissimi compastori, è un di que' primi lumi, allo splendor de quali prendon cammino gli arcadi nostri, che quasi in doppia schiera divisi, altri il Petrarca, ed altri il Chiabrera professano di seguitare. Costui di sublime ingegno dotato, e di sacro furore ripieno, lasciando le vie da Toscani maestri segnate. prese ad arricchire la nostra Poesia della maniera de' Greci: ed acciocchè non dovessimo invidiar punto Pindaro nell'antichità, benchè da Orazio giudicato inimitabile, si fece ... Capo di nuovo Carattere in verità, per altro non dire, niente meno dell'altro ammirabile. Egli è da avvertirsi però, che questo autore ricerca studio fondato, e fermo, perchè non poco difficile è da principio il discernere le sue bellezze; e meno facile a' meno esperti è il confonder talvolta l'oro suo coll'orpello de' Poetastri, dappoiche tutte le cose di lui, come che recate da altri avidamente alle stampe, non sono eguali. S' egli poi fosse veramente il primo, che tenesse in nostra lingua questo modo di poetare, lasceremo investigare ad altri, e per queste, e mille altre cognizioni erudite all' Istoria della volgar poesia, ed a' Comentari di essa scritti, e divulgati dal nostro general custode rimet-

<sup>1552.</sup> mort in Savona sua patria a' 14. Ottob. del 1638. Oltre le sue Poesie liriche, abbiamo anche diversi suoi Poemi eroici; ma non sono egualmente stimati. Un suo discorso sopra un Sonetto del Petrarca fu stampato in Alessandria da Gio Soto 1626. L'edizione più copiosa delle sue Rime è quella di Venezia del 1731.

metteremo i curiosi. Sappiate fra tanto, che in questa felice età non fu priva la nostra patria di leggiadri poeti, e sebbene i più di loro rimangono tuttora ignoti; mi giova sperare, che i nomi loro finor sepolti insieme con molte nuove, ed utili letterarie notizie usciranno fra non molto in luce coll' Istoria de' Veronesi scrittori, che altri sta tuttavia

dottamente compilando.

Altro più non ci rimane, che il pur ora passato secolo, del quale presto ci spediremo con dire, che in esso miseramente precipitò la scienza poetica in Lombardia principalmente, dove nessun vestigio di sua bellezza si riconosce: sopra di che sarà da ragionarsi a tempo opportuno, Egli non vuol però intendersi, come gli stranieri si danno a credere, che lo spirito di Poesia d'Italia uscisse; ma quelli elevati ingegni, a' quali e'si riparò, poco curarono di svolgere quella corrente, che colla piena del volgo oppresse alcune Provincie. Potrei numerarvi di molti autori, che sovra gli altri fecer romore; ma stimo più utile l'omettergli, che il condannargli. Di tre soli farò menzione, che si trassero dietro seguito numeroso, e che ebbero pure qualche parte degna di lode: prima il (a) Marini, che nel principio del se-colo scrisse, e ne' Sonetti, ch' egli chiamò Boscherecci, e Marittimi, assai si distinse,

<sup>(</sup>a) Marini (Gio. Battista) nato in Napoli nel 1569. Sarebbe stato un de'più celebri poeti Italiani, se non si fosse abusato del suo grand'ingegno, e della felicità del suo verseggiare, per cui divenne famoso corrompitore della volgar poesia non meno che del buon costume, empiendo di lascivie, e di oscenità le sue piacevoli rime. Morlin patria a'26. Marzo del 1625,

e molti be' versi sparse anche nelle altre Opere sue; ma per rinvenirgli troppo bisogna leggere, essendo stato il primo esempio di coloro, che presero a seguire la facilità del verseggiare, senza curarsi nulla di più: in secondo luogo (a) il Testi, che circa la metà del secolo le sue Odi compose, tentando, e qualche volta non affatto infelicemente, un magnifico stile: ma egli fu poco dal miglior estro favorito, e i difetti troppo ne attenebrarono i pregi. Terzo sara (b) il Maggi, che verso la fine fiorì, ed uscendo della volgar imperizia del tempo suo, a molto miglior traccia si apprese: onde fra l'altre cose alcuni bellissimi Sonetti di lui si veggono: ma parlando in universale del suo carattere, egli non è da imitarsi, perchè s'ingannò in alcuni punti troppo essenziali della poesia, com' egli stesso non molti mesi prima della sua morte in lunghi, e replicati discorsi con ingenua candidezza mi confermò. Ora non lascerem di ridire, ch'egli fu in questo secolo, quando si cominciò nelle città a far versi alla rinfusa da tutti quelli, che per via d' orec-

Lo splendor di Milano il savio Maggi. Morì nel 1699.

<sup>(</sup>a) Testi (Fulvio) Cavalier Modanese, poeta Lirico, e Tragico. Nelle sue Tragedie era troppo fiorito, e troppo lirico: nelle Odi Toscane si propose Orazio per esemplare, e se avesse avuto risguardo (dice il Crescimbeni) alla pulitezza, e scelta della lingua, come l'ebbe nell'altre circostanze, bene gli converrebbe il titolo d'Orazio Toscano. Fiorì, e visse oltra il 1640.

<sup>(</sup>b) Maggi (Carlo Maria) Milanese, accademico, della crusca, detto tra gli arcadi Nicio Meneladio, professore di lettere greche in Milano: ebbe uno stile, a parer del Maffei, più prosaico, che poetico: ciò non ostante dal Redi nel ditirambo è chiamato:

orecchio accozzar poteano undici sillabe insieme, e tanto più, se d'alcun'altra materia qualche cognizione aveano; come la poesia talento proprio, e studio particolare non. richiedesse, ed in questo fu parimente, che infinita torma di versificatori corse ad affaticar le stampe con fogli, che nè di poesia. nè di dottrina, nè d'umanità vestigio serbano: cose tutte, che alienarono da sì bell'arte gli uomini di lettere, e che fecero cadere in sommo disprezzo la nostra poesia presso quegli stranieri, che degl'infiniti nostri scrittori notizia non aveano. Ma converrà pur loro d'ora innanzi cedere il campo, di poi che l'Arcadia nata in tempo della (a) Regina di Svezia in Roma sì gran numero ha raccoltodi bellissimi spiriti, ispirati dal genio de' migliori secoli : e tanto più, che rivolta l'Italia alla bella face colà innalzata, sono d'ogni parte corsi i maggiori intelletti a dar mano a sì nobil pensiero, e le Arcadiche Coionie in varie terre diffuse, come generose squadriglie combattono d'ogni lato vittoriosamente l'ignoranza, e l'errore. A queste nostre parti, dove alquanto più difficilmente l'illustramento perviene, giovaci di sperare, che la nostra, benchè picciola ed unica Colonia, non sia per essere del tutto inutile, e perchè tale non sia, oltre alla lettura de'mentovati poeti, porremo cura particolare in procacciar componimenti de compastori notri .

The Google 4

<sup>(</sup>a) Regina di Svezia (Cristina) illustre per lo suo spirito, per la sua scienza, e per l'affetto a'letterati. Rinunziato il Regno per la Religione Cattolica, si ritirò a Roma, dove morì il 19. Aprile 1689. Presso di questa Reina si teneva sovente una conversazion letteraria, dalla quale un anno dopo la morte di lei fu formata, come sopra si disse, l'Accademia degli Arcadi.

stri, impressi che s'abbiano, o manuscritti. Non ci escano però di mente molti nomi, che saranno ancora un giorno nel Tempio dell' immortalità consacrati: (a) Menzini, (b) Redi, (c) Paolucci, (d) Leonio, (e) Leers (a)

(a) Menzini (Benedetto) Fiorentino, detto fra gli Arcadi Euganeo Libade, nato nel 1646. Tutte le sue Poesie furono stampate in 5. Tomi in 4. in Firenze 1732. Fra queste le più celebri, e più stimate sono le sue dodici Satire, l'Arte Poetica, e le Canzonette Anacreontiche: l'Accademia Tusculana, Opera frammischiata di prosa, e di versi è stimata il suo capo d'opera, quanturque il Menzini la componesse nel languore d'una idropisia, della quale morì in Roma l'

anno 1704.

(b) Redi (Francesco) Aretino, appellato fra gli Arcadi Anicio Traustio, medico, filosofo, e poeta eccellentissimo. Scrisse in ciascuna di queste tre professioni mirabilmente. Il suo capo d'opera intorno a poesia italiana è il Ditirambo intitolato, Bacco in Toscana da lui arricchito di annotazioni così utili per chi si diletta d'investigar le antiche notizie della Toscana poesia; che più belli spirti hanno creduto, che il Ditirambo sia stato fatto per le note, e non le note pel Ditirambo. Morì in Pisa l'anno 1693. e fu sepolto in Arezzo. La Vita del Redi scritta dall'Abbate Salvini leggesi nel 1. Tomo delle Vite degli Arcadi stampato in Roma nel 1708.

(c) Paolucci (Giuseppe) da Spello, uno de' fondatori dell' Accademia degli Arcadi, fra' quali fu detto Alessi Cillenio. A lui dobbiamo l'edizione delle Opere del Chiabrera fatta l'anno 1718. alle quali premette il Paolucci una bellissima Prefazione. Fu Segretario del Cardinal Giambattista Spinola, e poi Cano-

nico di S. Angelo in Pescheria.

(d) Leonio (Vincenzo) Spoletino, Poeta italiano, e latino, detto fra gli Arcadi Uranio Tegeo. Fu di giudizio sì fino, che in Roma era risguardato come maestro, come riferisce il Salvini nelle Note alla Perf.

Poes. Tomo 2. p. 310. Morì nel 1720.

(e) Leers (Filippo) Romano, Segretario del Cardinal Conti, e dell'Arcadia sotto il nome di Siralgo Ninfasio. I suoi Sonetti Polifemici, e Burchielleschi sono assai lodati dal Crescimbeni Vol. 1. Coment. alla Volg. Poes. lib. 4. 6. 10, e lib. 6. 6. 4.

- -

(a) Zappi, (b) Filicaja, (c) Malfredi, (d) Salvini, (e) Bellini, (f) Crescimbeni,

(a) Zappi (Gio. Batista Felice ) il giovane Imolese, detto tra gli Arcadi Tirsi Leucasio : fu avvocato. e poeta: compose in uno stile delicato, e cascante di vezzi, ed era pur felice, e vivace nell'improvvisare. Mori nel 1719.

(b) Filicaja (Vincenzo) Fiorentino, Accademico. della Crusca, detto tra gli Arcadi Polimo Emonio, fu. Maestro, dice il Mazzoleni, di nuova scuola. Compose in istile arditamente sublime, portato a quel più di alterezza, che possa aver poesia, fino a farsi da al-

cuni tacciare di eccessivo. Morì nel 1707.

(c) Manfredi (Eustachio) lettor pubblico di matematica nell'Università di Bologna sua patria; astronomo e poeta: i suoi-scritti sì in prosa, che in verso vogliono essere annoverati tra le cose bellissime. In poesia usò stile nervoso, e fantastico a maniera di Dante. Il Sig. Francesco Zanotti parla a lungo del Manfredi nell'elogio, che ne scrisse, ed inserì nel Tom. V. delle Osservazioni Letterarie del March. Maffei p. 158. Morì nel 1739. detto tra gli Arcadi Aci.

(d) Salvini (Anton Maria) accademico della crusca, professore di lingue nello studio di Firenze sua patria, famoso per le sue Traduzioni dal Greco, dall' Ebreo, dal Latino, e dall' Inglese, detto tra gli Arca-

di Aristeo Cratio, Morì nel 1729. (e) Bellini ( Lorenzo ) Fiorentino, accademico della crusca, filosofe, medico, e anatomico eccellente, come lo dimostrano le molte, e dottissime opere sue. Era anche un sublime, e spiritoso poeta, come il mostra la sua Bucchereide stampata in Firenze 1729. E' degno d'osservazione un suo capriccioso Componimento lavorato d'ogni sorta di lirica poesia, stampato in Roma nel 1690. dopo l'Arte Poetica del Menzini, in lode di cui è fatto, il quale incomincia in versi rimati senza legge, poi seguita in Sonetti, Canzonette, e Madrigali, e chiude con altri versi simili a'primi. Morì in Firenze l'anno 1703. fu detto fra gli Arcadi Oselte Nedeo .

(f) Crestimbeni (Gio. Mario ) Maceratese, fondatore, e primo general custode della famosa Arcadia di Roma, dove fu detto Alfesibeo Cario. Della poetica era egli istruttissimo, come il dimostrano la sua Storia della Volgar Poesia, e massime i Dialoghi della

(a) Martelli, e tanti, e tant'altri diquesti non punto minori, che ben danno a conoscere non essere inaridita la sorgente de' gran poeti.

Prima di terminare il ragionamento, necessario è d'avvertire, che l'averci proposti avanti tanti sublimi esemplari non vuol però inferire, che altri sia tenuto sempre a lavorar d'imitazione, onde resti vietato all'ingegno il formarsi, se da tanto fosse, un nuovo modo; e tanto più in nostra lingua, che delle viventi, di cui notizia abbiamo, l'unica essendo, che atta alla vera poesia dir si possa, sempre di nuove cose è capace. Ne abbiamo innanzi agli occhi l'esempio in un Arcade nostro, ch'è il (a) Guidi, il quale una

hellezza di essa: era pur anche ottimo censore degli altrui componimenti, ma nel comporre i suoi versi non avea quel nervo, e quella felicità ch'egli ha dimostrato nello scriver le prose. Morì a' 7. Marzo 1728.

(a) Martelli (Pier-Jacopo) Professore di umane lettere in Bologna, ove nacque l'anno 1665. fu inventore d'un nuovo metro italiano, detto da lui Martelliano, come sopra abbiam detto, trattando del Verso Tragico (Poes. Teatr. c. 1. 6. x1.) Sino al 1718. si scrisse egli stesso la vita, e sta nel T. II. della Raccolta Calogeriana. Morì a' 10. Maggio 1727. fra gli At-

cadi detto Mirtillo .

(a) Guidi (Carlo Alessandro) fra gli Arcadi Erilo Cleoneo, nato in Pavia nel 1650., morto d'accidente subitaneo in Frascati l'anno 1712. Molte delle sue
Canzoni, benchè rimate senza regola, aveano tale armonia, dice il Crescimbeni, (Comeut. Vol. 1. lib. 1.)
per l'opportuna vollocazion delle rime, che molti le
giudicavano sottoposte alla legge del metro in udendole recitare. Un saggio del nuovo stile del Guidi sia
il seguente Sonetto per D. Luigi della Cerda ucciso sul
mare da' Turchi, e proposto dai Crescimbeni come
esemplare dell' idea pindarica.

Eran le Der del mar liete, e gioconde Intorno al Pin del giovinetto Ibero, E rider si vedean le vie profonde Sotto la prora del bel legno altero. una particolar maniera si è venuto formando, ch'egli chiama d'immagine, e riesce sì viva, e forte, che con applauso più sonorò, e con maggior commozione de circostanti non so qual poeta fosse udito giammai. E però chi sarà sì felice di produrre alcun nuovo carattere, ( purchè secondo la vera e sa-

Chi sotto l'elmo l'auree chiome bionde Lodava, e chi'l real ciglio guerriero: Solo Proteo non sorse allor dall'onde, Che de'fati scorgea l'aspro pensiero. E ben tosto apparir d'Iberia i danni, E sembianza cangiar l'onde tranquille, Visto troncar da morte i suoi begli anni. Sentiro di pietade alte faville

Le vie del mare, e ne' materni affanni Teti tornò, che rammentossi Achille.

Fra i poeti migliori de'nostri tempi distinto luogo merita il Signor Marchese Scipione Maffei autore del fin qui riferito discorso, e celebre in ogni genere di letteratura. Nacque egli in Verona il di r. Giugno del 1675. La poesia Italiana fu lo studio a lui più caro fino all' età di 23. anni. Passato a Roma nel 1699. nuovo, e miglior gusto prese di poesia tutto sul modello degli antichi maestri formato, che ne' suoi componimenti mirabilmente risplende: e il primo saggio lo diede stampando ivi l'anno stesso un Genetliaco in terza rima per la nascita del Principe del Piemonte, molto lodato dal Crescimbeni Coment. Vol. 1. c. 28. Altre sue rime furono nel 1719. raccolte in Venezia, e pubblicate dal Coletti : e da questa stampa abbiamo tratta la lezione sinora da noi data, ed illustrata. Ma egli si distinse sopra tutto nella poesia Teatrale: il suo capo d'opera è la Merope Tragedia molto famosa per le molte ristampe, e traduzioni, che in pochi anni se ne son fatte: sono anche molto stimate la Commedia delle Cirimonie, e la Fida Ninfa. Nella dottissima Prefazione al 1. de' tre Tomi del suo Teatro Italiano, oltre le molte altre eccellenti cose, che vi sono; esamina il Maffei, qual fosse il motivo, onde i padri contro gli antichi spettacoli declamarono tanto. Questa prefazione dopo 25. e più anni gli fu contraddetta, ed egli in risposta un dottissimo trattato scrisse de Teatri antichi, e moderni, in cui diversi punti morali

na idea della poesia) andrà di molto innanzi agli altri, non che del pari. Vero è, che siccome il suddetto da alcune forme di Dante, e del Chiabrera accoppiate con certi modi delle orientali favelle, ha preso i semi di quel suo stile; così anche per la novità dee necessariamente precedere un esatto studio degli universali maestri.

appartenenti a Teatro si mettono in chiaro. Del qual libro un magnifico Breve ricevette dall'immortal Pontefice Benedetto XIV. in piena approvazione delle dottrine in esso contenute riguardo al Teatro. Abbiamo ancora del Maffei per le stampe di Verona Traduzioni poetiche, o sia tentativi per ben tradurre in verso esemplificati col volgarizzamento del 1. lib. dell' Iliade, e di alcuni Cantici della Scrittura, e de' Salmi. Morì finalmente il di 11. Febbr. del 1755. in patria, la quale gli decretò un pubblico magnificentissimo funerale, e l'onore della statua, con solenne approvazione del Senato Veneto, come appare da una Ducale del Serenissimo Doge Loredano al Sig. Bartolommeo Gradonico Capitano, e Vice-Podestà di Verona data il di 13. Marzo 1755., e inserita poi nel Tomo quartodecimo della Storia Letteraria d'Italia, dove un ben lungo, e ben distinto Elogio si legge del Maffei . I poetici componimenti, con che i Veronesi sfogarono il loro acerbo dolore per tanta perdita, furono pressochè innumerabili. Basti recarne in qualche saggio il seguente Sonctto del Sig. Giuseppe Torelli.

Spirto gentil, che infra i beati assiso
D' immortal gloria ti circondi e fasci,
E Dio scorgi, e di ben certo ti pasci,
Là ve mai non alterna il pianto e'l riso;
Se morte ha quinci il corpo tuo diviso,
E non già'l cor, che qui fra noi pur lasci,
Dal cielo, ove più bello ognor rinasci,
Deh rivolgi qua giù pietoso il viso:
E mira qual di duol nembo angoscioso
M' opprima, or che di te privo io rimango,
Altrui viale, ed a me grave, e nojoso.
E se nel tuo gioir m' affliggo, ed ango,
Ciò non turbi, o beato, il tuo riposo:
Che non la tua, ma la mia sorte io piango.

#### ICONOLOGIA

#### IN RISTRETTO

#### Λ

Abbondanza. I pittori sogliono rappresentarla sotto la figura d'una giovane ninta, amabile, di vivace colorito, ben in carne, e portante un corno pieno di fiori, e di frutti; e secondo i moderni artefici, di tutte le dovizie dicevoli al soggetto. Questo corno vien detto il Corno dell' Abbondanza, o Cornucopia, ed è il corno della Capra Amaltea, che allatò Giove.

Alletto ( vedi Eumenidi )

Ambizione. I Romani le avevano fabbricato un Tempio. Rappresentavasi alata, e co pie-

di nudi .

Amicizia. Rappresentavanla i Greci sotto la figura d'una ninfa vestita con un abito allacciato, col capo scoperto, e col petto nudo fino al cuore, ove ella teneva appoggiata la destra mano, abbracciando coll'altra un picciolo olmo secco. Vestivanla i Romani d'una tonaca, nel lembo della quale scritte erano queste parole: la morte, e la vita. Sulla fronte di lei poi leggevansi queste altre, l'estate, ed il verna. Aveva il lato aperto fino al cuore, cui ella mostrava col dito, ed all'intorno era questa iscrizione da presso, e da lungi.

Amore, ovvero Cupido. E' questo un fanciullo nudo, alato, portante un arco, ed un turcasso pieno di frecce. Alcuna volta gli ben-

dano anche gli occhi.

Apollo. Questo Nume secondo la favola,

è inventore della musica, della poesia, della medicina, dell'arte d'indovinare, di quella di tirar le frecce; ed anche è considerato per lo Dio delle Arti, pel capo delle Muse, e per l' autore della luce. Viene d'ordinario rappresentato sotto la figura d'un garzone senza barba, con una gran capelliera, tenente una lira, ed avendo intorno a se gl' istrumenti delle arti. Viene anche rappresentato guidante il carro del sole tirato da quattro cavalli bianchi: ovvero con un turcasso gittatosi dietro la schiena, con arco, e con frecce in mano: ovvero in cima al Parnaso in mezzo alle Muse con una corona di lauro in testa: in somma sotto gli attributi dicevoli alla qualità, che gli si vuol dare.

Arpocrate. Dio del silenzio, che rappre-

Arpocrate. Dio del silenzio, che rappresentavasi nella figura d'un giovane coperto d'una pelle conspersa d'occhi, e d'orecchi;

e con un dito alla bocca.

Atropo. v. Parche.

Aurora. Vien rappresentata con una stella sopra la testa, o tirata da luminoso carro.

B

che rappresentasi per lo più scapigliata, e vestita con una pelle di tigre, e porta in ma-

no un tirso, ed una facella.

Bacco. Dio della vite. Dipingonlo con due corna in testa, stando a sedere sopra una botte, ovvero sopra un carro tirato dalle tigri, da linci, o da pantere; alcune volte portante da una mano una coppa, e dall'altra il tirso, di cui erasi servito per fare zampillare fontane di vino.

Bellona. Dea della guerra. Porta i capelli

sparsi, ha gli occhi infocati, la mano armata di flagello, o d'una verga insanguinata.

Borea. Vento settentrionale, che vien espresso colla figura d'un giovane, che si cuopre il viso con un mantello, ed ha i borzacchini, e le ale.

C

Calliope. Una delle IX. Muse, e presiede all'eloquenza, ed alla poesia Eroica. Vien rappresentata nella figura d'una ninfa, con aria maestevole, coronata d'allori, adornata di ghirlande, portante nella destra mano una tromba, e nella sinistra un libro. Alcune volte veggionlesene altri tre al fianco, vale a dire l'Ilique, l'Odissea, e l'Eneide.

Carità. Questa virtù ha per simboli de pargoletti, che tiene fra le braccia, ed un cuore infiammato, che porta in una mano.

Cerere. Divinità, che presiede all'agricoltura. I pittori, e gli scultori rappresentanta colle mammelle piene, ovvero con una falce in una mano, e nell'altra un fascetto di spighe, e di papaveri.

Cibele. Questa divinità è la stessa, che la terra. Viene espressa con una torre in capo, nelle mani una chiave, ed un desco, con veste seminata di fiori, circondata da animali selvaggi, ed alcuna volta sopra un carro titato da leoni.

Clio. Una delle IX. Muse presidente all' istoria. E' coronata d'alloro, avente in una mano uno stile, o una tromba, e nell'altra un libro.

Como. Questo Nume presedeva ai pasti, alle feste, e simili. Vien coronato di fiori, e nella destra tiene una fiaccola.

Cupido. T. Amore.

Destino. Vien rappresentato col globo del mondo sotto i piedi, e con un'urna, che rac-

chiude la sorte de' mortali.

Diana. Divinità, che presiede alla caccia. Si rappresenta sopra un carro tirato da caprioli, armata d'arco, e di turcasso. Se le pone ancora per lo più una luna crescente sulla fronte.

Discordia. Porta questa da una mano una torcia accesa, e nell'altra de'colubri, o un pugnale. Ella ha le carni livide, torbido il guardo, ed in vece di capelli, serpenti, e le mani insanguinate.

#### E

Ebe. Dea della gioventù, il cui ministero era mescere a Giove, e perciò vien rappresentata con un vaso in mano.

Eloquenza . v. Polimnia.

Erato. Musa, che presiede alla lirica poesia, e si rappresenta sotto la figura d'una giovane, e lieta ninfa. Coronano la sua testa il mirto, e le rose, e da una mano ha la lira, ed un archetto dall'altra. Vienle collocato al fianco amore col suo arco, e turcasso.

Ercole. Questo eroe il più famoso della favolosa antichità venne deificato. Lo vestono con una pelle di leone, e con una clava.

Estate. Questa stagione ha gli stessi at-

tributi che Cerere. v. Cerere.

Eternità. Il suo simbolo è una miccia accesa, ovvero un serpente formante un cerchio.

Eumenidi, ovvero Furie. Tre ne novera-

no

no i poeti, vale a dire, Aletto, Megera, e Tesifone. Le loro teste son piene di serpi,

e portano o colubri, o fiaccole.

Euterpe. Una delle IX. Muse, che presiede alla musica. L'coronata di fiori, ed ha nelle mani carte da musica, un flauto, o istrumento d'altra spezie.

#### F

Fama. Ella era messaggiera di Giove. Rappresentasi alata, e che suona la tromba.

Favola. Si rappresenta con ricche vesti, e

colla maschera sul volto.

Favore . v. Fortuna.

Fauno. Nume villesco mezz' uomo, e mez-

zo capro cornuto, e colla coda.

Felicità. Nume allegorico. Aveva un Tempio in Roma. Se le davano gli attributi d' una Regina assisa in trono, portante in una mano il caduceo, e nell'altra una Cornueopia.

Flora. Divinità, che presiede alla primavera. E tutta ornata di ghirlande, e coro-

nata di fiori . ..

Fortuna, ovvero Favore. Vien rappresentata con una benda sugli occhi, con un piede in aria, e coll'altro sopra una ruota: al-

cune volte la fanno alata.

Forza. Si rappresenta sotto la figura d'una donna vestita con una pelle di leone, appoggiata con una mano sopra un'estremità d'una colonna, e tenente nell'altra un ramo di quercia. Alcuna volta è accompagnata da un Leone.

Fraude. Gli antichi la rappresentavano colla testa umana, ed il rimanente del corpo in forma di serpente. Gli artefici moderni l'

nan-

hanno sovente rappresentata nella figura d'una donna, avente una maschera.

Furie. v. Eumenidi.

Furore. Viene espresso nella figura d'uomo carico di catene, assiso sopra un mucchio d'armi, ed arruffantesi i capelli.

G

Ganimede. Era il coppiere degl' Iddii. Dipingonlo a sedere sopra un'aquila, ovvero

con una coppa in mano.

Giano. Re d'Italia: celò Saturno da Giove perseguitato, e per tal benefizio ottenne la scienza del passato, e dell'avvenire, e perciò vien rappresentato con due facce. Portava anche un bastone, come quegli, ch'era il protettore de' viandanti.

Giove. Era l'assoluto Signore degl'Iddii,

Giove. Era l'assoluto Signore degl'Iddii, e degli uomini. Sta d'ordinario sopra un'a-

quila a sedere col fulmine in mano.

Giunone. Regina degl'Iddii, sorella, e moglie di Giove, che rappresentasi sopra un carro tirato da pavoni, ovvero con uno di questi uccelli al fianco.

Giustizia. v. Temide.

Grazie. Sono tre sorelle, Eufrosine, Talia, e Aglaja. Hanno un'aria ridente, e tepentisi le loro mani a vicenda.

I

1 nverno. Questa stagione si personifica in

un vecchio, che si scalda.

Invidia. L' Invidia dipingesi sporchissima, e come la più vergognosa passione. Ha gli occhi stralunati, il color livido, il volto tutto aggrinzato: in vece di capelli ha in capo. colubri: un serpente le rode il seno, ha delle vipere in una mano, e nell'altra un'Idra di sette teste.

Istoria . v. Clios

#### L

Lari. Dei domestici, detti altramente Penati. Erano alcune statuette onorate da' Pagani, accompagnate per lo più da un cane.

Legge. Si esprime colla figura d'una gio-

vane ninfa tenente uno scettro.

Libertà. Divinità allegorica, che si rappre senta vestita di bianco, con uno scettro, ed un giogo rotto, ovvero con un carro al fianco.

Lite. Viene dipinta sotto la figura d'una

vecchia, che divora sacchi di carte.

#### M

Marte. Dio delle battaglie. E armato da capo a piedi, ed alcuna volta accompagnato da un gallo, per aver egli convertito in quell'animale Alettrione, il quale in vece di vigilare a guardia, lasciollo sorprendere fra le braccia di Venere.

Melpomene. Musa della tragedia. Ella è calzata di coturni; in una mano ha scettri,

e corone, e nell'altra un pugnale.

Mercurio. I Pagani tenevanlo per messaggio degl' Iddii, specialmente di Giove, e per lo Dio dell'eloquenza, del commercio, e de' latrocinj. Egli è alato i piedi, e la testa, e tiene un caduceo, o verga attorcigliata da due serpenti.

Minerva. Dea della guerra, della sapienza, delle scienze, e delle arti. E' tutta ar-

ma-

mata, in una mano ha una lancia, ovvero intorno a se varj istrumenti musicali, e matematici.

Momo. Dio del motteggio, che viene rappresentato con un baston da matto, o che smaschera un qualche volto.

Morfeo. Ministro del sonno: è coronato di

papaveri.

Morte. Si rappresenta in uno scheletro umano con una veste negra coperta di stelle,

alato, e tenente una falce.

Muse. Preseggono alle scienze, ed alle arti. Alla lor testa è Apollo, e consagrati son loro l'alloro, e la palma. La lor dimora è nel Parnaso, in Elicona, in Pindo, e simili. Nove sono le Muse: Clio, Melpomene, Talia, Euterpe, Terpsicore, Erato, Calliope, Urania, e Polimnia. V. tutti questi nomi.

#### N.

Necessità. Divinità allegorica, che si rappresenta sempre in compagnia della Fortuna madre di lei; colle mani di bronzo fra le quali tiene caviglie, e conj.

Nemesi. Dea della vendetta, che si rappresenta alata con in mano serpenti, e fiaccole, e sulla testa una corona, co rami del

cervo ..

Nettuno. Dio del Mare, e vien posto sopra un carro a foggia di conchiglia, tirato da due cavalli marini, e con in mano il tridente.

Notte. Si personifica in una donna vestita in lungo di nero, sparsa di stelle, con un gufo al fianco. Occasione. Alcune volte si esprime sotto la figura d'una donna nuda; ma più spesso d'un garzone calvo di dietro, tenente un piede in aria, e l'altro sopra una ruota, avente un rasojo nella manca mano, ed un velo nella destra.

Ore. Erano tre, cioè Eunomia, Dicea, ed Irene. Sono accompagnate da Temide madre loro, e sostengono quadranti, ed oriuoli.

#### D

Pace. Si rappresenta colla testa mezza coronata d'alloro avente in una mano la statua del Dio Pluto, e nell'altra rami d'olivo. Si esprime anche in atto di bruciare un trofeo d'armi, e con un caduceo nella destra mano.

Pallade . v. Minerva ..

Pane. Dio delle campagne, e de pastori. E cornuto, e l'inferior parte del suo corpo di Becco.

Parche. Erano tre sorelle depositarie della vita degli uomini. Cloto teneva la conocchia, Lachesi torceva il fuso, ed Atropo tagliava il filo.

Penati. v. Lari.

Pigrizia. I suoi simboli sono la lumaca, e

la testuggine.

Plutone. Dio dell'Inferno: vien rappresentato sopra un carro tirato da cavalli neri, ed avente delle chiavi nelle mani.

Polimia. Musa, che presiede all'eloquenza, ed è vestita di bianco, coronata di per-

le,

le, tenendo la mano destra in moto per gestire, e nella sinistra uno scettro.

Priapo. Dio de giardini, e dello stravizzo. Esprimesi assai barbuto, coi capelli spar-

si, e con in mano una falce.

Provvidenza. E' stata dipinta sotto la figura d'una donna, che ha nella manca mano una cornucopia, e nella destra una bacchetta, che stende sopra un globo.

Prudenza. Il suo simbolo è uno specchio:

circondato da un serpente.

#### R

Religione. Vien espressa colla figura d'una donna velata, avente nella sinistra mano una croce, e nell'altra un libro, ch'è la Bibbia.

Ricchezza. Ella è riccamente vestita, tutta coperta di gioje, ed ha in mano una cornucopia.

S:

Satiri. Dei delle selve, mezz' uomini, e

mezzo capri, e cornuti.

Saturno, ovvero il Tempo. E' un vecchio armato di falce, e sovente col simbolo d'un serpente, che forma un circolo.

Sogni. Rappresentansi coll'ale nere di pi-

pistrello.

Silenzio. v. Arpocrate.

cipresso, e vien figurato come Pane, o Fau-

no . v. questi nomi.

passeggieri col soave lor canto. Si esprimono quai belle donne fino alla cintola, e col restante del corpo a coda di pesce.

Son

Sonno. E' coronato di papaveri, steso in letto con un corno nella mano manca, e nella destra un dente d'elefante.

Sorte . v. Destino .

Speranza. Dipingesi nella figura di giovane ninfa coronata di fiori, appoggiantesi sopra un'ancora.

T

Talia. Musa della commedia, e della lirica poesia. Si corona d'ellera, con maschera in mano, e borzacchini ai piedi.

Temide, o sia Giustizia. Tiene da una mano le bilance, e dall'altra una spada nu-

da: alcuna volta è bendata gli occhi.

Temperanza. Se le dà per attributi un vaso, ed un freno.

Tempo . v. Saturno .

Terpsicore. Musa, che presiede alla musica, e singolarmente al ballo: è coronata di ghirlande, ed ha un'arpa, o altro istrumento musicale.

Tritone. Dio marino, mezz'uomo, e mezzo pesce. Ha in mano una conca, cui suona per annunziare Nettuno.

#### V

Venere. Dea della bellezza, e madre d'amore, è sopra un cocchio tirato dalle colombe, o dai cigni.

Virtù. Vien figurata in una donna vestita di bianco, ed a sedere sopra una pietra qua-

drata.

Vittoria. Si rappresenta assisa sopra un trofeo d'armi, alata, ed avente in una mano corone d'alloro, e d'olivo, e nell'altra una palma.

Ura-

Urania. Musa, che presiede all'astronomia. Ella ha una veste azzura, coronata di stelle, sostenente un globo, e circondata d'istrumenti matematici.

Vulcano. Dio de' fuochi sotterranei, e delle fucine di Giove. Si esprime da fabbro, con un martello in mano, e battente sopra un' incudine.

cuaine.

 $\mathbf{z}$ 

Zestro. Vento occidentale, il cui sossiare è dolce, e vien sigurato in un giovane di grazioso aspetto coronato di siori.

# INDICE

## DE' TITOLI

## DELLA PRIMA PARTE.

| C A | P | 0 1 |   |
|-----|---|-----|---|
|     | _ |     | • |

| Dell' accento Italiano pag.                           |
|-------------------------------------------------------|
| CAPO II.                                              |
| Si definisce il verso Italiano, e se ne dimostrano le |
| varie spezie con le loro dimensioni 12                |
| 6. 1. Si definisce il verso Italiano ivi .            |
| 9. II. Del verso Endecasillabo, e sua dimensione. 14  |
| 6. III. Dimensione del verso Decasillabo 17           |
| 6. IV. Del verso Novenario                            |
| 6. V. Del verso Ottonario ivi.                        |
| 6. VI. Del verso Settenario 19                        |
| 6. VII. Del verso Senario ivi.                        |
| §. VIII. Del verso Quinario 20                        |
| §. IX. Del verso Quadrisillabo, trissilabo, e dis-    |
| sillabo ivi,                                          |
| GAPO III,                                             |
| Della Rima                                            |
| §. I. Si dimostra, che cosa sia rima 23               |
| §. II. Avvertimenti intorno alla rima 24              |
| 6. III. Si dimostrano i fonti, onde cavar si posso-   |
| no le rime 28                                         |
| CA                                                    |

#### CAPO IV

| Delle licenze Poetiche                              |
|-----------------------------------------------------|
| 6. I. Delle licenze intorno agli accenti ivi .      |
| §. II. Delle licenze intorno alle sillabe 32.       |
| 6. III. Delle licenze intorno alla rima 38:         |
| CAPOV.                                              |
| Dello stile, e della frase Poetica 43:              |
| f. I. Delle voci Poetiche 45.                       |
| Avvertimenti intorno alla scelta, e tessitura delle |
|                                                     |
| 6. II. De' Tropi                                    |
| Della Metafora                                      |
| Avvertimenti circa l'uso delle Metafore 55          |
| Della Sineddoche 60                                 |
| Della Metonimia 61                                  |
| Dell'Antonomasia                                    |
| Dell' Onomatopeja 63                                |
| Della Catacresi                                     |
| Della Metalessi 65                                  |
| Dell' Antifrasi ivi .                               |
| De' Tropi di Sentenze 66                            |
| Dell' Allegoria ivi .                               |
| Dell' Iperbole 67                                   |
| Dell' Ironia 69                                     |
| Della Perifrasi 71                                  |
| J. III. Delle Figure 73                             |
| Della Ripetizione ivi .                             |
| Dell' Interrogazione 75                             |
| Dell' Esclamazione 76                               |
| Dell' Ipotiposi ivi .                               |
| Dell                                                |

| Dell'Apostrofe                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Dell' Etopeja                                            |
| Della Dubitazione 80                                     |
| Della Preterizione, e Reticenza ivi .                    |
| Della Correzione 82                                      |
| Della Sostentazione, o Sospensione ivi .                 |
| Della Prosopeja 83                                       |
| Del Dialogismo ivi .                                     |
| 6. IV. Della Scelta degli Epiteti 84                     |
| 6. V. Dell' asservazione, ed Imitazione de'. Poeti       |
| migliori, e per incidenza delle parti del Poema. 88      |
|                                                          |
| \                                                        |
| DELLA SECONDA PARTE.                                     |
| 0 4 0 0 7                                                |
| Del Sonetto                                              |
| §. I. Della Tessitura materiale del Sonetto 114          |
| 9. II. Si danno alcuni avvertimenti per ben compor-      |
| re il Sonetto 116                                        |
|                                                          |
| C A P O II                                               |
| Di altre spezie di Sonetti di particolare artifizio. 142 |
| J. I. De' Sonetti di Risposta ivi.                       |
| 6. II. De' Sonetti con la Coda 146                       |
| 9. III. De' Sonetti con l' Intercalare 148               |
| 6. IV. De' Sonetti a Corona 150                          |
| C A P O III.                                             |
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| Della Canzone                                            |
| C A P O IV.                                              |
|                                                          |
| Delle Canzoni alla Greca                                 |
| 9. I.                                                    |
|                                                          |

|                                               | •  | 445    |
|-----------------------------------------------|----|--------|
| 9. I. Della Canzone Pindarica                 | •  | .ivi.  |
| O. II. Dell' Ode Toscana                      | •  | . I77  |
| §. III. Delle Canzoni a ballo                 | •  | . 180  |
| C A P O V.                                    |    |        |
| Delle Canzonette                              |    | . 184  |
| C A P O VI.                                   |    |        |
| Del Madrigale                                 |    | · 196  |
| C.A.P.O. VIL.                                 |    |        |
| Della terza Rima                              |    | , 201  |
| §. I. Dell' Egloga                            |    | 202    |
| 6. II. Dell' Elegia"                          |    |        |
| 6. III. Della Satira                          | •  | . 212  |
| 6. IV. De' Capitoli burleschi, dove si mostra | no | i Fon- |
| ti del Ridicolo                               |    | . 214  |
| C A P O VIII.                                 |    |        |
| Delle quarte Rime                             |    | . 225  |
| C A P O IX.                                   |    |        |
| Delle seste Rime                              | •  | . 226  |
| CAPOX.                                        |    |        |
| Dell'ottava Rima                              |    | . 228  |
| CAPO XI.                                      |    | *      |
| Di alcune spezie di Componimenti liberi.      |    | 234    |
|                                               |    | . ivi. |
| J. II. Delle Selve, e degl' Idilj             |    |        |
| 6 *** m                                       |    | . 239  |
| CAPO ULTIMO.                                  |    |        |
| Del Verso Sciolto                             |    | . 246  |
|                                               | •  | IN-    |

# INDICE

### DE' TITOLI

### DELLA POESIA TEATRALE.

#### CAPO I.

| $D_{m}$                                    |      |       |
|--------------------------------------------|------|-------|
| Dell' Antica Tragedia                      | pag  | . 250 |
| y. 1. leatro e Scene degli Antichi         |      | ivi   |
| J. II. Nome, ed Origine dell' antica Trage | dia. | 251   |
| 9. III. Definizione della Tragedia         |      | 252   |
| J. IV. Parti della Tragedia                |      | 253   |
| §. V. Delle Parti di Quantità              |      | 254   |
| CAPO II.                                   |      |       |
| Delle Moderne Tragedie                     |      | 255   |
| J. I. D'onde cavar deesi l'Azione Tragica  |      | ivi.  |
| J. II. Dell' unità dell' Azione            |      |       |
| 9. III. Delle Mutazioni di Scena           |      | 259   |
| J. IV. Dello Sceneggiamento                |      |       |
|                                            |      |       |
| 6. V. Intreccio della Tragedia             |      |       |
| S. VI. Fonti della maraviglia nella Trage  |      |       |
| 5. VII. Soliloqui, e parlate in disparte.  |      | ivi.  |
| J. VIII. Ameri, e Donne se debbano introd  | ursi | nelle |
| Tragedie.                                  |      | 267   |
| §. IX. Scopo, ed esito della Tragedia, d   |      |       |
| morti sul Teatro                           |      |       |
| J. X. Protagonista, ed altri Personaggi.   |      | 278   |
| 5. XI. Del Verso Tragico                   |      |       |
| 5. XII. Locuzione e stile della Tragedia.  |      |       |
|                                            |      | A-    |

#### CAPO III.

| Dell' antica Commedia                              |
|----------------------------------------------------|
| 6. I. Nome, ed origine della Commedia ivi          |
| 6. II. Varie spezie di Commedie presso gli antichi |
| Greci, e Latini , 283                              |
| 6. III. Definizione della Commedia 285             |
| 6. IV. Parti della Commedia ivi .                  |
| 6. V. Del Ridicolo delle Commedie 288              |
| 6. VI. Suggetto, e Intreccio delle Commedie . 290  |
| 6. VII. Stile, e verso della Commedia 292          |
| CAP. Ult. Di altre spezie di Drammi 293            |
| 6. I. Della Tragicommedia ivi .                    |
| 9. II. Della Favola Pastorale 297                  |
| 6. III. Della Satira Scenica 298                   |
| g. IV. Della Farsa 299                             |
| 6. V. Del Dramma per Musica 301                    |
| Lezione del Maffei , 307                           |
| Itomologia in Ristretto                            |

FIN-E.

1936843



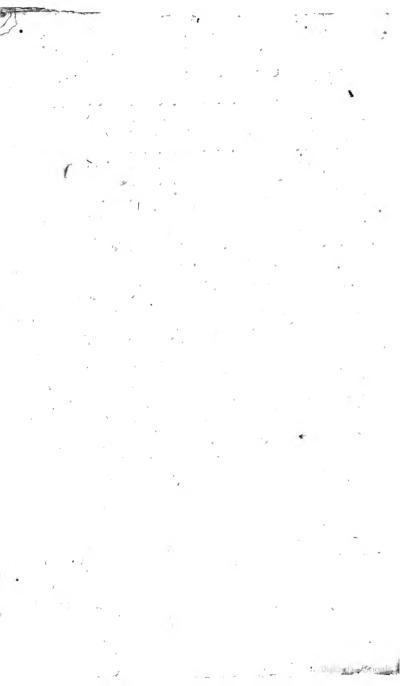

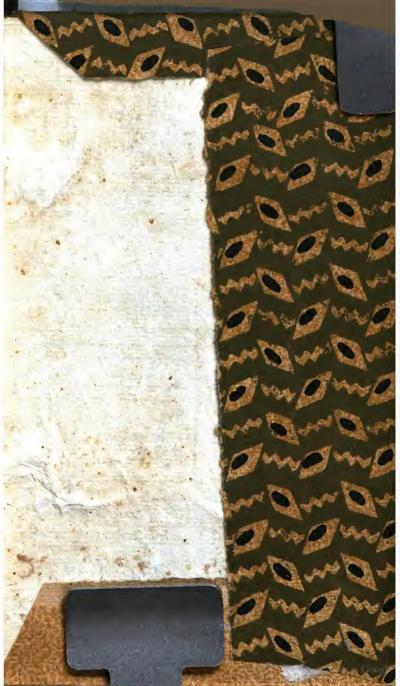

